



VT CORPVS REDIMAS FERRVM PATIARIS, ET IGNEM .

P. Trous arms. Im.

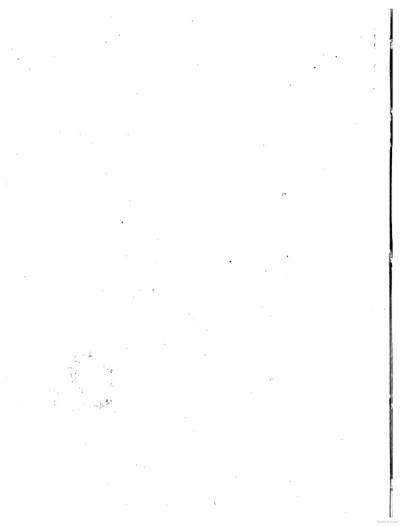

### TRATTATO DELL APOPLESSIA

In cui con nuove Osservazioni Anatomiche, e Rissessioni Fisiche si ricercano tutte le Cagioni, e Spezie di quel Male, e vi si pales sir à gli altri un nuovo, & essicace Rimedio.

Dedicato al Reverendiss. Padre, e Padrone Colendiss.

IL PADRE

### F. GIUSEPPE DI S. BENEDETTO

Priore Generale dell'Ordine di S. Giovanni di Dio.

### DOMENICO MISTICHELLI D A F E R M O

Già Lettore, e presentemente Collega nella Università della sua Patria, & in Roma Medico Ordinario dell' Ospedale de RR. PP. detti Fate ben Fratelli.

\*\*

In ROMA, A spese di Antonio de' Rossi alla Piazza di Ceri. 1709.

Con licenza de' Superiori.

### REVERENDISSIMO P A D R E.

L merito impareggiabile di Vostra Paternita'. Reverendissima, e gl'altri obblighi, che alla medesima vivamente conscruo sarebbono a me, da se stessi, bastevoli motivi, per consagrare al riverito suo

Nome questa Opera mia, che ora fà vedersi alla pubblica luce delle Stampe, se non me ne desse ancora un più giusto, e ragionevole impulso il rislettere, che, essendo l'unico fine di questa mia fatica il giovamento, e sollievo del nostro Prossimo, a niun altro meglio, che a Vostra Paternita' Reverendissi-MA dedicar si dovea, conciosiacosache Ella sia il Capo visibile, e degnissimo Generale di quel Sagro, e Religioso Ordine , che , accefo di una Carità fenza pari , dà inticramente opera alla cura, e ristoro di tanti poveri languenti, che da tutte le Parti a i di lui Ospedali, innumerabili concorrono, e questi Ospedali; non solamente per la magnifica loro costruttura, come per la essemplare Pietà, che da Caritativi Figliuoli di S. GIOVANNI di DIO vi si pratica, con tutti gl'altri, che nel Mondo Cristiano si ritrovano, possono meritevolmente gareggiare : Aggiungasi alle accennates

ragioni di riguardo, e di debito, quella di un grato, & ossequioso riconoscimento verso la Venerabil Casa de suoi RR. Padri Fate ben Fratelli, e suo Ospedale, in cui queste Mediche Ana-tomiche Osservazioni ebbero la prima loro origine, fin d'allora, che fui promosso all'onorato Carico di Suo Medico Ordinario; avvalorato adunque dalle sopranotate cagioni, e pienamente confidato nella generosa, & innata umanità di Vostra Paternita' Re-VERENDISSIMA, ardisco presentarle questo piccolo Volume, e fregiarlo col di Lei stimatissimo Nome, che è il sommo delle glorie, che io possa bramargli, e che può li mancamenti, e le bassezze, di cui peravventura è ripieno, egregiamente illustrare: Rimane solo per compiuto fine de' miei voti riverenti, che da Vostra Paternita' Reve-RENDISSIMA sia con benigno aggradimento accolta la povertà di un tal dono, come mi giova sperare quando

Ella si contenti rislettere, che deriva da un animo ricco di nobili voleri, & alle sublimi qualità di Vostra Paternità Reverendissima più confacevoli. La supplico altresì a continuarmi il favore della sua pregiatissima grazia, ambizioso della quale bacio colfine a Vostra Paternità Reverendissima ossemble quiosamente le Mani, e mi rassegno.

DI V. P. REVERENDISSIMA

Divotissimo Obligatissimo Servo Domenico Mistichelli.

INDICE

# INDICE

### DELLI TITOLI

### Del Trattato dell'Apoplessia.

### LIBRO PRIMO.

| · ·                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elle cose spettanti alla Teorica dell'Apoples-                                                                  |
| fia. pag. 1.                                                                                                    |
| SEZZ. I. Di siò che spetta alla notizia Anatomica                                                               |
| SEZZ. I. Di siò che spetta alla notizia Anatomica<br>delle parti, che sogliono offendersi nell'Apoples-<br>sia. |
| fia.                                                                                                            |
| Cap. 1. Descrizione, e Divisione Anatomica della                                                                |
| 1 e la Omana. 2.                                                                                                |
| Cap. 2. Delle parti continenti comuni della Testa                                                               |
| Umana.                                                                                                          |
| Cap. 3. Delle parti continenti propie della Testà                                                               |
| Umana. 5.                                                                                                       |
| Cap. 4. Delle parti contenute entro il Cranio, & in                                                             |
| particolare delle Meningi. 6.                                                                                   |
| Cap. 5. Del Cervello, e Cerebello. 9.                                                                           |
| Cap. 6. L'ella Midolla Oblongata, e di ciò che di nuo-                                                          |
| vo vi è osservato.                                                                                              |
| Cap. 7. Della Midolla Spinale, e delli Nervi. 14.                                                               |
| Cap. 8. Si propongono alcune difficoltà intorno all'uso                                                         |
| fin'ora abbracciato del Cervello. 17.                                                                           |
| Cap. 9. Si propone ciò che pare più probabile, non solo                                                         |
| intor-                                                                                                          |

| intorno all'uso del Cervello, ma ancora intorno      | le se- |
|------------------------------------------------------|--------|
| parazioni degli Spiriti Animali.                     | 19.    |
| Cap. 10. Si discorre in generale come si facciano in | n noi  |
| la Confacrioni                                       | 2.2.   |
| Cap. 11. Si discorre in generale come in noi si facc | iano   |
| li moti animali.                                     | 25.    |
| Cap. 12. Del Petto, e Pericardio.                    | 28.    |
| Cap. 13. Delle Auricole del Cuore.                   | 29.    |
| Cap. 14. Delli Ventricoli del Cuore.                 | 31.    |
| Cap. 15. Dell'Essenza, e Sostanza del Guore.         | 34.    |
| Cap. 16. Dell'uso, e moto del Cuore.                 | 36.    |
| Cap. 17. Delle Vene, e dell' Arterie in generale.    | 40.    |
| Cap. 18. Della Natura, Moto, & Uso del S             | an-    |
| gue.                                                 | 42.    |
|                                                      |        |
| SEZZ. II. Di ciò che spetta alla Notizia Teo         | rica   |
| dall Apoploffed                                      | 15.    |
| Cap. 1. Che cosa sial Apoplessia, e quale la part    | e of-  |
| fefa.                                                | 45.    |
| Cap. 2. Delli Segni dell' Apoplessia.                | 47.    |
| Cap. 3. Delle Differenze dell' Apoplessia.           | 49.    |
| Cap. 4. Delle Cagioni dell' Apoplessia, O in par     | tice-  |
| lare delle remote, & esterne.                        | 50.    |
| Cap. 5. Delle cagioni interne, e prossime dell' Apo  | plef-  |
| lia.                                                 | 51.    |
| Cap. 6. Dell' Apoplessia prodotta dalle Percosse del | Ca     |
| no. e'dello Stomaco.                                 | 53.    |
| Cap. 7. Dell' Apoplessie cagionate dalle Ferite del  | Pe-    |
| ricranio.                                            | 55.    |
| Cap. 8. Dell' Apoplessia derivante dalle Rotture     | del    |
| G                                                    | ra-    |

| Cranio .<br>Cap.9. Sispiega come per le offese di una par | 56°<br>te della<br>opposte. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cap.9. Sispiega come per le offese di una par             | te della                    |
|                                                           | opposte.                    |
| Testa succedano le Paralisse delle membra                 |                             |
|                                                           | 57.                         |
| Cap. 10. Delle Apoplessie originate dalli vizj de         | lle par-                    |
| ti folide convulfe.                                       | 59.                         |
| Cap. 1 1. Delle Apoplessie prodotte dalli viz j dei       | le parti                    |
| folide rilassate, e languide.                             | 61.                         |
| Cap. 12. Delle Apoplessia prodotta dalla densi            | tà delle                    |
| parti fluide.                                             | 63.                         |
| Cap. 13. Delle Apoplessie derivanti dalla fluidis         | tà degl                     |
| Umori.                                                    | 65.                         |
| Cap. 14. Dell'Apoplessie cagionate da Vapori I            | Narco-                      |
| tici.                                                     | 67.                         |
| SEZZ. III. Di ciò che spetta alla ricerca delle           | e varie                     |
| cagioni, che hanno potuto produrre le frequen             | ti Apo-                     |
| plesse di Roma negl' Anni 1705. e 1706.                   | 70.                         |
| Cap. 1. Lem. 1. Della Respirazione, e sua                 | necel-                      |
| ſità.                                                     | 70.                         |
| Cap. 2. Lem. 2. Dell'uso principale della R               | espira-                     |
| zione, cioè dell'entrata del Nitro Aereo ne               | 1 San-                      |
| gue.                                                      | 72.                         |
| Cap. 3. Lem. 3. Lo Spirito Nitroso Aereo co               | m alcu-                     |
| ni principj del Sangue, compone nelle Arterie             | se Ve-                      |
| ne una sostanza aerea somigliante all' Aria,              | che ne                      |
| circonda.                                                 | 74.                         |
| Cap. 4. Lem. 4. L'Aria mischiata col Sang                 |                             |
| sente alle rarefazzioni, e condensazioni de               | Il Am                       |
| biente.                                                   | 76.                         |
| b ,c                                                      | ap. 5.                      |

ر ا

| Cap. 5. Dell' Apoplessia prodotta dalla Rarità, e | Den-      |
|---------------------------------------------------|-----------|
| stà dell'Aria tanto à noi esterna, quanto int     | erna.     |
| 70.                                               |           |
| Cap. 6. Lem. 5. Li Spiriti Animali Jono comp      | ofti di   |
| d ppia essenza volatile, cioè della Solfurea del  | San-      |
| gue, e della Nitrosa dell' Aria.                  | 82.       |
| Cap. 7. Dell' Apoplessia cagionata dalla conden   | sazio-    |
| ne dell'essenza nitrosa degli Spiriti Animali.    | 84.       |
| Cap. 8. Dell'Apoplessia prodotta dalla condensa   | azione    |
| dell'Essenza Solfurea degli Spiriti Animali       | 85.       |
| Cap. 9. Lem. 6. Dalli stessi principi, d compon   | sentt il  |
| Sangue, e gl'altri Umori, possono generarsi in r  | 10i tali  |
| nuovi, e secondi principi, che poi siano morbosi. | 87.       |
| Cap. 10. Dell' Apoplessia originata dalli princi  | oj mor-   |
| bosi in nei prodotti, e condensativi delle parti  | fottili,  |
| e fluide.                                         | 89.       |
| Cap. 11. Si conferma con una osservazione tu      | tta la    |
| nuova Inoteli.                                    | 91.       |
| Cap. 12. Si congettura quale babbia potuto el     | Tere la   |
| cagione delle spesse Apoplessie accadute in Ros   | na nel    |
| fine dell' Anno 1705. e nel principio, e proced   | imento    |
| del 1706.                                         | 93.       |
| Cap. 13. Perche le cagioni dianzi esposte banno   | potuto    |
| produrre l'Apoplessie in Roma più, che in og      | n'altro   |
| Paele                                             | 94.       |
| Cap. 14. Perche Roma è ftata sottoposta all'A     | poplessie |
| nelle riferite Stagioni più, che in altri Temp    | i. 96.    |
| Cap. 15. Perche effendo state in Roma universa    | li le ca- |
| gioni dell' Apoplessia; il male non fù univer     | sale, e   |
| comune à tutti.                                   | 90.       |
| · ,                                               | ар. 16.   |
|                                                   |           |

| Cap. 16. Annotazioni sopra  | alcune Febbri maligne,    |
|-----------------------------|---------------------------|
| che in Roma non dirado,     | terminano coll'accidente  |
| Apoplettico.                | 100.                      |
| Cap. 17. Sispiegano li Fene | omeni, ò siano accidenti, |

che accompagnano l'Apoplessia. 103.

| LIBRO                                                                                     | ) 11.                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Delle cose appartenenti alla i<br>Apoplessia.<br>SEZZ. I. Del Metodo Chiri<br>Apoplessia. | Pratica, e Cura dell        |
| Apople (sia.                                                                              | 109.                        |
| SEZZ. I. Del Metodo Chira                                                                 | urgico, con cui si curat    |
| Apoplessia.                                                                               | tit.                        |
| Apoplessia. Cap. 1. Quali ajuti della Cl                                                  | irurgia convengano all'     |
| Apoplessia.                                                                               | 111.                        |
| Apoplessia. Cap. 2. Della Cura Chirurg Testa                                              | ica nelle Percosse della    |
| Testa.                                                                                    | 113                         |
| Cap. 3. Della Cura Chirurgi                                                               | ca nelle Ferite del Ca-     |
| DO.                                                                                       | 7.75                        |
| Cap. 4. Della Cura Chirurg                                                                | zica nelle Rotture del      |
| Cranio.                                                                                   | 117.                        |
| Cap. 5. Del Salasso nell' Apop                                                            | lessia. 119.                |
| Cap. 6. Delli Ferri infuocati.                                                            | 121.                        |
| Cap. 7. Del Medicare le Scott                                                             |                             |
| Cap. 8. Delli Vessicanti, Sina                                                            |                             |
| Cap. 9. Delle Fregazioni, Le                                                              | gature, e Coppe. 130.       |
| SEZZ. II. Del Metodo Medi                                                                 | ico, con cui si cura l'Apo- |
| plessia.                                                                                  | 133.                        |
| Cap. 1. Quale sia la Cura Me                                                              | dica Presentanea, che       |
| conviene all' Apoplessia.                                                                 | 134.                        |
| b                                                                                         | 2 Cap. 2.                   |

| Cap. 2. Del conservare la Bocca aperta agli                                          | Apoplet- |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| tici.                                                                                | 136.     |
| Cap. 3. Delli Vemitivi.                                                              | `137•    |
| Cap. 4. Delli Purganti.                                                              | 139.     |
| Cap. 5. Delli Criftei.                                                               | 140.     |
| Cap. 6. Delle Sopposte.                                                              | 142.     |
| Cap. 7. Delli Musticatori.                                                           | 143.     |
| Cap. 8. Degli Sternutatori, e degli Errini.                                          | 145.     |
| Cap. 9. Delli Decotti,                                                               | 147.     |
| Cap. 10. Delle Stufe, Suffumigi, & Odori                                             |          |
| Cap. 11. Delli Cefalici Spiritofi.                                                   | 152.     |
| Cap. 12. Delli Cefalici appropiati.                                                  | 154.     |
| Cap. 13. Dell' Acque Apoplettiche.                                                   | 156.     |
| Cap. 14. Delli Repellenti.                                                           | 157.     |
| SEZZ. III. Della Dieta, Preservazione, cune Storie notabili intorno all' Apoplessia. | 159.     |
| Cap. 1. Della Dieta.                                                                 | 159.     |
| Cap. 2. Della Cura Preservativa.                                                     | 161.     |
| Cap. 3. Vari Casi notabili ò per il successo,                                        |          |
| aperture de Cadaveri                                                                 | 163.     |
| 1. Caso.                                                                             | 164.     |
| 2. Caso.                                                                             | . 164.   |
| 3. Cafo.                                                                             | 165.     |
| 4. Cafo.                                                                             | 165.     |
| 5. Caso.                                                                             | 165.     |
| 6. Cafo.                                                                             | 166.     |
| 7. Cafo.                                                                             | 166.     |
| 8. Cafo.                                                                             | 167.     |
| 9. Cafo.                                                                             | 168.     |
|                                                                                      | to.Cafe. |

CHARLEST, Google

10. Cafo. 11. Cafo. 12. Cafo. Conclusione.

169. 170. 171.



b 3

Impri-

#### Imprimatur

Si videbitur Reverendissimo Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici .

Dominicus de Zaulis Archiepiscopus Theodosia Vicesg.

I Commissione del Reverendissimo Padre Paolino Bernardini Maestro del Sagro Palazzo Apostolico, hò letto il presente Tratsato dell' Apostessimo Dottor Domenico Missichelli, nè vi ho trovata cosa contraria a i Dogmi della nostra Religione Cattolica, nè a i buoni costumi; ma bensì buone Dottrine Teoriche, e Pratiche fondate da buoni Maestri, e perciò degne di essere consegnate alla luce colle Stampe. Questo di 15. Agosto 1709.

Giacomo Sinibaldi Medico Collegiale, e Lettore Publico nella Sapianza Romana.

Imprimatur .

Fr. Joannes Baptista Carus Sacr. Theologiæ Mag. & Reverendiss. Patris Sac. Apost. Palatii Mag. Socius Ord. Prædicatorum.

### PROEMIO

A LETTORI.



ON tisare a credere, d'Lettore, d'incontrare nel Trattato, che ti porgo sotto gli occhi Librum, in quo T Argumenti utilitas commendat Eloquentiam, d'Audoris saumaia commen-

dat Argumentum: Conciosiacosache le Opere sopra la intrapresa Materia di Gregorio Nimanno, dello Schneidero, del Bayle, del Wepfero, di Teodoro Craan, di Tomaso Preusman, di M. Francesco Friess, di Severino Hoffmann, &ultimamente dell'Illustrissimo Monsignor Lancisi, oltre a quelle di mille altri, de quali chi con Lettere, chi con Risposte, chi con Dispute, chi con Discorsi, e chi finalmente con li Capitoli ne Trattati dell'intera Medicina Pratica ne anno diffufamente, e con accuratezza scritto, anno altresì a sufficienza soddisfatto al dilicato gusto de Letterati tanto nella Dottrina, e Facondia, quanto nella Erudizione, & Eleganza: Perloche sopra questi particolari non mi è rimaso verun motivo di nuove fatiche, nè di nuove applicazioni.

Diede bensi motivo a i primi bozzi di quest' Opera primieramente la moltitudine delle Morti improvise accadute in Roma negl'Anni del 1705, edel 1706, e poi il nuovo rimedio sperimentatovi prosittevole, che, per quanto io sappia, è stato passato sotro silenzio da ogn'altro Scrittore. Ma. fin d'allora, che un Genio rispettoso obbligò la mia Venerazione a secondare le brame di un sublime Maestro, avvegnache questi ben meritava di prima signoreggiare colle Stampe, mi determinai condannarla alle tenebre. Il corfo tuttavia del Tempo colli motivi di alcune nuove Offervazioni Anatomiche, di certe altre Riflessioni Fisiche, della Frequenza di un tal Male, rendutofi ancor in questi tempi pur troppo familiare, e dell'approvazione, e perfuafiva di alcuni Dottori da mes'interpole per rassettarla, e publicarla; onde tolerai, che tale qual' Ella è, mi si togliesse dalle mani, confidato in quel detto: Nullus liber tam malus est, qui non aliqua sui barte profit.

Sappintanto, che per essere l'Apopsessia un male, che in un subito apporta, o minaccia la Morte, per lo più non concede tempo bastante per amministrare gli estremi Sussidi della Chiesa, non che per ottenere li primi Ajuti della Medicina: Acciocche dunque per l'avvenire chi sarà afsalito da questo male non resti destraudato d'ogni umano sollievo (che il più delle volte, cost'aspettare il Professore Medico, arrivatardo, o non-opportuno) si pubblica ora questo Trattato, il quale appostatamente è stato scritto in Lingua Italiana, acciò ognuno, che non sia Medico, impari ad essero per sovvenire in simili incontri al suo Prossimo, tanto più, che il rimedio, che si palesa.

étale, che può da qual si sia prontamente, e quasi

in ogni luogo amministrarsi.

Si è detto averlo a bella posta scritto in Lingua Italiana, cioè senza l'impegno di scriverlo col rigore della Frase Toscana, e ciò per il medesimo motivo di renderlo facile, & intelligibile ad ogni stato, e condizione di Persone, & ad ogni Paese, e Provincia della nostra Italia, senza obbligare. la maggior parte de' Lettori, che non fono Toscani, ad havere alla mano per ogni periodo l'Interprete della Crusca: Lo ridurlo in forma di Trattato hà avuto per fine il soddisfare a que' Virtuosi, che non abbracciano le dichiarazioni degli effetti, fe quelle non fono didotte dalle ragionevoli cagioni. L'ornarlo poi di certe Dottrine, e dialcune Erudizioni prese per oggetto l'ammaestrare puramente quelle Persone, che non sanno punto di Medicina, o che sono semplicemente iniziate per saperne, che per altro li Signori Medici Provetti: Sapientes existimantur, qui non de rebus minutis curiosè rixantur, sed qui de maximis rebus egregiè dicunt.

Ora essendo che secondo Hip. è necessario al Medico il sapere: Que cause site morborum, Cr quod principium, ac quasifons, ex quo corporis mala omnia saturium: Si quis enim causas corporis assedit probè cognoverit, potens est valde ea adserve, qua corporis commodent: nimirium contraria corporibus Morborum Natura perspecta: perciò è paruto necessario inquesto Trattato premettere alla Parte Praticaquella della Teorica, Di più posciache li mali, è

le parti del nostro Corpo si danno scambievolmente colli consensi le mani: Corporis enim singule partes altera alteri ubi hinc, aut illine processerit, morbum statim facit, venter capiti, caput carnibus, ac ventri, ac reliqua omnes juxtà eamdemrationem; perciò nella Parte Teorica si hà voluto registrare non folo le Apoplessie originate dalle Indisposizioni del Capo, ma ancora quelle prodotte dalli difetti del Cuore, e di ogni altro Viscere, che vi può concorrere. E finalmente per essere pur troppo vero, che Possibile non est morborum naturam cornsscere (si quidem Artis est invenire) niss qui noverit Naturam in indivisibili; che vale quanto dire: Natura Corporis principium sermonis in Arte Medica; è stato perciò di mestiere per discorrere con chiarezza, e per avanzarsi dalle cose cognite alle incognite, premettere l'Anatomica Descrizione di quelle parti, che sogliono rimanere offese in questo Male.

Divideremo adunque il presente Trattato in due parti: nella prima si ragionerà delle cose spettanti alla Teorica, e nella seconda di quelle appartenenti alla Pratica. Ciascuna delle parti sarà divisa in trè Sezioni, e queste in molti Capitolisecondo quello, che dimostra l'ordine profilato dell'Indice antecedente: Unde fiat, ut improvisa Mors. non sit, cujus provida Vita fuit: Impremeditata mo-

do non sit Mors què velocior, eè facilior.

Ti prego intanto, ò Lettore, a non essere cotanto rigoroso Censore di quest'Opera, in volere spezialmente porre quasi sotto la Sferza Toscana ogni parola, & ogni periodo; posciache le Materie Scolastiche anno oggidà occupate così le
Orecchie, ele Menti tanto di chi scrive, quanto
di chi legge, che quegli non possono non abusarsi
di certi Latinismi, e questi non possono comprenderle se non con certe voci bastarde. Contentati
adunque di una facile chiarezza, che sosse troverai nell'interna sposizione dell'intrapreso Sistema,
e non cercare quei Splendori, e que' Lustri, che
il più delle volte dipendono da un lisciamento tersosì, ma superficiale. Procura bensì approsittarti
di questo Trattato più a benesicio altrui, che propio, che così vivrai selice, come io desidero.

At eum prima mali sese ostentabit origo, Feroida non timidis tolera cauteria plantis. Q. Screnus ubi de Podagrà.



## TRATTATO DELL'APOPLESSIA

LIBRO PRIMO:

Delle cose spettanti alla Teorica dell' Apoplessia.

E cose spettanti alla Teorica dell'Apoplessia sono tutte le notizie, che conducono al conoscimento non solo dello stato naturale di quelle parti, che, offese nel nostro

corpo sogliono produrci la morte improvisa, ma ancora della essenza, segni, e differenze di un tal male: come pure delle cagioni, che fogliono ordinariamente produrlo. Per procedere adunque con ordine, discorreremo distintamente di tutte queste cose nelle seguenti Sezzioni.

#### SEZZIONE L

Diciò, che spetta allanotizia Anatomica delle parti, che sogliono offendersi nell'Apoplessia.

E parti, che sogliono offendersi nell'Appoplessia, sono per lo più le due Viscere re principali del Corpo umano, cioè il Curvello con li nervi, che da quello derivano; & il Cuore colli diramati Vasi sanguiseri e con ragione; poiche quel male, che apporta in un subito la Morte, non può haver altra sede, se non in queste parti, che scambievolmente si adoperano per la conservazione della nostra Vita. Per bene intendere adunque il male, e le operazioni offese, ò impedite di queste Viscere, sa di mestieri con breve descrizione anatomica spiegarle à parte, e rintracciarne gl'usi.

#### CAP. I.

Descrizione, e divisione Anatomica della Testa Umana...

A Testa Umana, cioè quella parte orbicolare, che in noi e situata nella sommità del nostro Corpo sopra il Collo, si divide prima in Calvaria, & in Volto. E' soverchio il trattenersi per ora nella spiegazione del Volto, sapendosi da ciascuno ciò che s'intenda per Fronte, Naso, Occhi, &c. La Calvaria, che è tutto quello spazio, in cui nascono i Capelli, si divide in Sincipite, che è la parte dinanzi, in Occipite, che è quella di dietro; in Tempia, le quali stanno dai lati; & in Vertice, che è

la parte più eminente, & alta.

2 Si divide in secondo luogo in parti continenti comuni, in parti continenti propie, & in parti contenute. Le parti continenti comuni sono li quattro universali Tegumenti; cioè Cuticola, Cute, Membrana adiposa, e Membrana carnosa: Le continenti propie sono il Pericranio, Periostio, & il Cranio: Le contenute sono le Meningi, il Cervello, il Cerebello, la Midolla oblongata, & i Nervi, che da essa derivano.

3 Non essendo qui necessario discorrere delli Capelli, che sono parti integranti, faremo per ora passaggio al

#### CAP. II.

### Delle Parti Continenti Comuni della Testa Umana.

I Cemmo esser queste la Cuticola, la Cute, la Membrana adiposa, e la Membrana carnosa, le quali si chiamano comuni, perche cuoprono ancora tutte le altre parti del Corpo Umano. La Cuticola detta assora Epidermide è una tenue pellicina densa, priva di senso, sovraposta alla cute, alla quale stà tanto attaccata, che si stenta a separarnela. Dalla estremità de' Vasi menomi, che intessono la Cute, sioriscono alcuni molli filamenti villosi, nati da porzione di succo nudritizio, e simili alla lanugine del Velluto. Questi per esser molli, e compressi ugualmente da per tutto dall'ambiente, s'intrecciano, e si avviticchiano fra loro, e formano questo tenue, e poroso velamento. Così si produce ne' Bambini non nati, e così si riproduce, se mai si perde, ò si consuma, negl'Adulti: Sicchè è vana la questione, che si sà, se la Cuticola sia

parte spermatica, ò pure escrementizia.

2. La Cute, à Derma è una coperta membranosa, grossa, e densa, che circonda da per tutto il nostro corpo, ed è l'organo principale del senso del Tatto. Concorrono ad intessere la cute le Arterie, le Vene, e li Nervi. Questi Vasi divisi in sottilissimi filamenti, s'intrecciano, e scambievolmeute l'uno all'altro soprastano, sinche tutte l'estremità nervose terminano al di sopra verso la cuticola, in certi corpi piramidali, detti Papille Malpighiane (a): Le estremità poi delle Arterie, e delle Vene terminano al di sotto nella parte opposta in certi picciolissimi globi, detti dalla figura, e grandezza, glandole miliari (b). Hanno queste origine dalle stesse membrane delle Arterie, e delle Vene, e si restringono poi in un terzo canaletto, che si chiama Vaso escretorio, e che penetra al di suori la Cute.

(c) Maip. l.c. (d) Hip. I de off. nat. 27. (c) M. I.de kyfomn. 6.

(b) V. Ste-

nen de Mal.

Erglan.

La prima è l'organo del Tatto (c): La seconda serve di universale velamento (d) per uguagliare le sattezze del corpo: e la terza contiene la sorgente (e) de' sudori, e degl'alisi, che si traspirano. Questa cute nella nostra Calvaria è più spessa, che altrove, per le molte radici de' capelli, che informa di cipolle di siori, ivi si impianta-

Triplicata adunque è la sostanza della Cute, cioè l'esterna papillare, la media membranosa, el'interna glandolosa.

( f ) Pide Malpigh de Luit. naip. 3 La Membrana adiposa (f), come membrana è composta à guisa della media sostanza della Cute; e poiche co' suoi raddoppiamenti forma vari, e spessi sacchetti, li quali fi riempiono di una sostanza oleaginosa, che chiamasi grasso, o si a adipe, e perciò dicesi adiposa: Questa sostanza è la parte pingue del Sangue, che dalle Arterie si separane loboli contigui alli accennati sacchetti. Vogliono alcuni, che nella Testa non vi sia questa membrana, perche non vi trovano l'adipe: ma chi bene ci osserva, riconosce altresa la Membrana, la quale non contiene il solito grasso, poiche questo si consuma nel nodrimento de' capelli, e nel

graf-

graffo furfuraceo, ò fevoso, che cade dalla Testa allora che noi ci pettiniamo.

4 La Membrana carnosa è una membrana come le altre, cioè come la media sostanza della Cute, & shà di pnella sua tessitura molte sibre carnose, che la compongono. Vogliono alcuni, che questa nel Collo sino al Mento, e nella Fronte habbia offizio, e sorza di Muscolo, in quella maniera, che in alcuni de' bruti tiene l'uso di Muscolo succutaneo.

#### CAP. III.

Delle parti continenti propie della Testa Umana.

Uefte già dicemmo essere il Pericranio, il Periofito, & il Cranio: sono continenti, perche contengono il Cervello: sono propie, perche concorrono solamente à munire la Testa. Il Pericranio, quasi
suprà Cranium, è una membrana tenue, molle, spetali
se affai sensitiva, per li molti nervi, che riceve dall'Occipite, e dalle Tempia: Ci ige tutto il Cranio, e lo penetra
con molte sibre nervose fra le di lui suture, sino à congiungersi colla dura Meninge.

2 Doppo il Pericranio viene il Periostio, quasi fupra os, il quale è una sottilissima Membrana comune à tutte le ossa del nostro Corpo: Nella Testa poi più, che nelle altre

parti è molle, & hà un senso acutissimo.

3 Il Teschio, cioè la unione, & ammasso di quelle ossa, che formano il Capo, si divide in Cranio, ed in Mascelle superiore, ed inferiore. Quì non ci occorre essaniare le Mascelle, mà bensi il Cranio, che è quella parte osse adella Testa, che è globosa, roconda, & internamente concava, dove si contiene il Cervello. Compongosio il Cranio molti ossi; cioè nella parte convessa uno della fronte, due

2156.

del Sincipite, uno dell'Occipite, e due delle Tempia: Nella parte della base, gl'ossi Petrosi, dove sono gl'organi dell'Udito; quegli dell'Orbite, in cui fono incaffati gl' occhi; il Cribrofo, ò Etmoide, dove è il processo detto Crista Galli: & in fine il Cunciforme, donde forge il pro-

cesso detto Sella Turcica. 4 Ciascuno di queste ossa è composto di più lamine una

fovraposta all'altra, in modo tale, che le più rade siano verso il centro, e le più spesse verso la loro estrema superficie. Queste lamine sono connesse frà di loro, al credere (a) Deog. del nostro Sig. Gagliardi (a), mediante alcuni chiodetti offei, che poi niega trovarsi il celebre Malpighi (b). Si uniscono scambievolmente tutte queste ossa per formare il globo del Cranio, e nell'unirsi altre si congiungono pe-Elinatim, e formano le Suture; altre per simplicem lineam, e formano l'unione detta Armonia. Le Suture, cioè la Coronale, la Sagittale, e la Lambdoidea, connettono l'ossa della parte superiore, e convessa; per Armonia poi si congiungono tutte le altre ossa della Base.

5 Per tutte queste parti continenti comuni, e propie si distribuisce il sangue per due rami esteriori delle Arteric carotidi, e si riporta il superfluo dal nodrimento per le Vene, che imboccano nelle Jugulari esterne, e vi si diramano ancora alcuni Nervi derivanti dall'Occipite, e dalle

Tempia.

#### CAP. IV.

Delle parti contenute entro il Cranio, & in particolare delle Meningi.

là fù detto, che le parti contenute dentro il Cranio J fono le Meningi, il Cervello, il Cerebello, la Midolla oblongata, & i Nervi che ne derivano. Per ora fi discorrerà delle prime, e delle altre ne' seguenti Capitoli. Le MeMeningi sono alcuni Velamenti membranosi, li quali dentro il Cranio investono tutta la mole del Cervello, e suori del Cranio tutta la Spinale Midolla, e li Nervi tutti. Comunemente se ne numerano due dagli Anatomici, ma Bidloo ne conta trè; cioè l'esterna, l'interna, e la media. L'esterna, detta ancora Dura Madre, è il primo Velamento, che confina internamente col Cranio: il suo colore è cinerino, e si attacca tenacemente à tutta la base del Cranio, e per mezzo d'alcune fibre, che passano per le Suture, si connette ancora col Pericranio.

2 Hà questa molti seni, de' quali il maggiore si chiama longitudinale, che scorre dalla Crissa Galli verso l'Occipite: quindi ne concorrono due altri detti laterali, & un' altro brieve, che scende verso la glandola pineale al plesso coroide, oltre ad altri molti, che serpeggiano per la base. In questi seni vanno à terminare alcune delle piccole arterie delle Carotidi, e Cervicali, e moltissime Venicciuole, le quali derivano dalla parte corticale del Cervello. Finalmente dalli medessimi seni nascono le Vene Jugulari, che

poi mettono capo nella Cava superiore.

3 Si noti, che le Arterie della dura Madre ne' Bambini col loro battimento percuotono la interna fuperficie del molle Cranio, e v'imprimono i Solchi, che poi negli Adulti si conservano ancor visibili. Hà di più la Dura Madre due processi il primo vien detto per la figura, che hà, falce Messoria, che divide per lungo la corticale del Cervello: il secondo vien chiamato Torcular Heropbili, & è il concorso de' seni, dove prolungata, e distela la Dura Madre, divide attraverso il Cervello dal Cerebello. Tutta la sostanza della Dura Madre e composta di più strati di fibre tendinose (a), forti, e valide, sicche quella, che sembra una pura membrana, può con ragione chiamarsi un comunicolo tendinoso di suo genere, tanto più, che hà forza, misa ed uffizio di muscolo, come in appresso si dirà.

4 Succede la seconda Meninge, chiamata tenue, o pia

(a) Pacchiom de Dar. Mening. Madre, la quale è una sottile membrana, che stà sotto la Dura Madre, e che cinge più da vicino tutto il Cervello, insinuata ancora in tutti gli anfratti del medesimo. Di questa la grandezza è assai maggiore della prima, perche penetra negl'anfratti, o sieno giri intestinolari del Cervello: il colore, e connessione ottiene come la prima, & è similmente seminata de' Vasi, che derivano dalle interne carotidi, e cervicali, e che li rimanda alle Jugulari, le quali vi

si spandono à guisa di rete.

Li Vasi arteriosi, che terminano frà la pia Madre, e la superficie del Cervello, formano quivi colle loro tonache dilatate alcune piccole glandole (che in forma d'Idatidi ci fi palefano in alcuni Cadaveri) le quali fi restringono poi in tenui canaletti, o Sifuncoli. Se questi Sifuncoli poi concorrano uniti à costituire la sostanza midollare del Cervello (come vuole (b) Malpighi ) ò pure se scorrano frà le fibre costitutive delle dette Meningi, che dapertutto fieguono à rivestire li Nervi (come pare, che giudicasfero Prassagora (c), & (d) Aristotele ) si vedrà ne' seguenti Capitoli. Bafti per ora concepire, che nell'uno, ò nell' altro modo, che sia il fatto, sempre però sarà vero, che le Arterie, che scorrono per entro al Cranio, fanno un continuo indiviso colli nervi, che escono dal medesimo Cranio: dal che ne siegue, che con ragione Offmanno (e) riconosce le Arterie, & il cuore per origine almeno remota de' Nervi .

(c) G Moeb.
pag. mibi
tob.
(d) Paff.
man.l.2. In.
fl. c. 65.

1b) De A-

(e) *Rid*.

(I) De Ce-

6 Frà l'una, e l'altra di queste due Meningi il Bidloo (f) hà osservato un'altra tenue membrana, la quale dice esser bensì più sottile della Dura Madre, mà non già della Pia; e vuole, che questa sia più visibile circa la base del Cervello, e che non solo s'insinua prosondamente in tutti gl'anfratti, ma ancora, che siegua ad investire, scorrendo per lo mezzo delle altre due membrane, tutta la lunghezza della Midolla Spinale.

7 Hanno queste membrane, & in particolare la Dura Madre, Madre, il moto di elevazione, e di depressione, che vale à dire il moto della Sistole, e Diastole, e (considerati li Solchi impressi nella superficie interna del Cranio dalle Arterie pulsanti) pare ragionevole, che dipenda un tal moto dal battimento delle Arterie; onde avviene, che nella elevazione si ammette il sangue, e le essenze volatili del medefimo nelli fopraccennati Sifuncoli, e poi nella depreffione si spingano le medesime essenze volatili, le quali sono le parti più tenui, e più penetranti del fangue, lungo quei sottili, e picciolissimi Sifuncoli, che per appunto sono le immediate radici de' Nervi.

8 Con questi alternati moti si tornano ad ammettere. e spingere le nuove essenze volatili per i medesimi canali: ficche, spinte le prime dalle seconde contigue, e queste dalle ultime, vengono così irradiando di continuo tutte le parti sensitive, e motive del nostro corpo, e queste essenze volatili, le quali dianzi mischiate col sangue si chiamavano spiriti vitali, qualora sono passate nel genere nervofo, si chiamano Spiriti Animali.

# CAP. V.

# Del Cervello, e Cerebello.

principium nervorum, O fensus omnis, motusque volunta- .... rii; e da Platone (per quanto ne riferisce il medesimo Galeno (c) viene riputato una semplice sostanza midollare. come anche quella della Spina. Il suo sito è dentro il Cranio, & hà la figura quasi orbicolare, con addattarsi alla grandezza, e capacità del Continente. Il suo colore al di fuori comparisce cinerino, e non solo si connette colla Pia Madre, mediante molti, e spessi filamenti, che dal di suori lo penetrano nell'interna fostanza, ma ancora sà tutto

un continuo colle dieci prime paia de' Nervi, e colla continuata Midolla Spinale.

2 Tuttala mole del Cervello si considera dagl'Anatomici in diverse divisioni: si divide in primo luogo dal divisiorio trafversale del Torcular Herophili (che si disse escape visiorio trafversale del Torcular Herophili (che si disse escape produzzione della Dura Madre) in Cervello, e Cerebello. La parte dinanzi, superiore, e magore, si chiama Cervello, quella di dietro, inferiore, e minore vien detra Cerebello. Si divide in secondo luogo il Cervello per rectiudine dalla false messoria in due Emisferi, cioe in destro, e sinistro.

3 Si deve qui notare che tutta l'efteriore superficie di questa mole così divisa è ineguale, cioè il Cervello è solcato con vari giri irregolari, e per la fomiglianza, che hà colla confusa congerie degl'Intestini, si chiama superficie anfrattuosa, & intestinolare: il Cerebello poi è solcato più regolarmente, e per l'ordine, che serbano le sue linee traseversali, quella superficie s'appella striata, ò vermisorme.

4 Tanto il Cervello, quanto il Cerebello fi divide altresi in parte esterna, & interna: l'esterna, ò corticale è di colore cinerino, l'interna, midollare, ò callofa, è bianca. Il tutto è ben vifibile, allora quando si taglia attraverso l'uno, e l'altro Emissero all'elevazione dove giunge la divisione fatta dalla falce messoria. In tal caso si osservano ancora di quà, e di là, due feni profondi, e quass mezzilunari, ò più tofto triangolari, che si chiamano Ventricoli, li quali sono frà di loro divisi dal Setto lucido, che è una tenue, e sottile produzzione perpendicolare nel mezzo del corpo calloso; siccome nel prosondo del setto lucido fi vede una feffura, o valle, nata dal concorfo delli due ventricoli laterali, e detta Ventricolo terzo; così vi fi offervano altresì li due plessi coroidi, che sono due reti di vafi fanguiferi, e linfatici, che dal profondo, e dalla bafe del Cervello passano per lo terzo Ventricolo, e si dissondono. di quà, e di là nel profondo delli due Ventricoli laterali.

5 Da questo terzo Ventricolo anteriormente si apre un forame, che comunica colla glandola pituitaria, che si incastrata nella fella Turcica, e che quasi sempre si trova piena d'una suda si insa, e posteriormente per un'altro sorame si scende nel quarto Ventricolo, detto ancora per la sigura Calamo scrittorio, che è una cavità sormata dal concorso delli quattro corpi callosi, che derivano dalli divisi Emisseri del Cervello, e Cerebello, ond'e, che nel profondo della cavità del Granio, queste ammassa e poi la midolla sollos promano prima la midolla oblongata, e poi la midolla foinale.

6 Sopra di quefto quarto Ventricolo fi vedono cinque prominenze, alle quali per una mendicata fomiglianza, gl'aneichi Notomifti impofero nomi indecenti. Onde due di quefte le chiamarono Natet, e due altre Teffet, e la quefta per efficica fopra le altre, la nominarono paui, e quefta per appunto e la famofa glandola pineale di Cartefio: Tutte quefte cavità, e prominenze fono velate da una tenuiffima membrana, che molti vogliono, che habbia

comercio colla Pia Madre.

7 Quindi rovefciato il Cervello in modo di dimoftrare la fua bafe, fi offervano le anaftomofi, ò ribaciamenti delli due Rami interni delle Carotidi, che fi congiungono in uno, come parimenti delli due Rami delle Vertebrali, quali unifconfi in un folo canale, e di più di ambidue quefti canali, che, fra loro congiungendofi, un folo canale alla fine ne formano: Da quefti ribaciati Vafi lateralmente diramano altri vafi arteriofi, delli quali, altri fi perdono frà le fibre della Pia Madre fotto la bafe del Cervello, & altri fi infinuano, per la feffura del terzo Ventricolo, à formare fa rete del plefio Coroide.

8 Unitamente à questi Vasi scherzano ancora alcune radici di canali venosi, il quali alla fine si comunicano alli seni delle Meningi, che con due canali dissiuni e scono dal Cranio col nome di Vene Jugulari: Si avviticchiano ancora attorno à queste vene, in particolare nel plesso coroide, molti vasi linfatici, li quali ricevono dall'Arterie una tenue linfa, e parte ne rendono alle Vene, parte poi ne perdono nelle spugnose cavità delle ossa del Palato, e sinalmente si osservano quivi le prime diramazioni, ò le prime dieci paia di Nervi, delli quali si parlerà nel loro particolare Capitolo.

## CAP. VI.

Della Midolla Oblongata, e diciò, che di nuovo vi è osservato.

I discorre quì con particolare Capitolo della Midolla Oblongata, per esporre ciò, che di notabile vi si è da noi osservato. La Midolla oblongata è una continuazione della sostanza callosa tanto del Cervello, quanto del Cerebello; e perche deriva da quattro capi, che poi si congiungono in un ammassamento, ò candice, acquista una figura quasi conica, e si stende disgiunta dalla mole del Cervello circa trè dita trasversali, prima d'uscire dal sorame maggiore del Cranio, e prima di continuarsi colla mi-

dolla spinale.

2. Questa sostanza spogliata dalle membrane, che la vestiono, non è punto disferente dalla sostanza del Cervello, se non che al di suori nella parte di sotto, scorre solcata nel mezzo da una semplice retta linea, e nel centro pare che habbia quel cinerino, che hà il Cervello nella superficie esteriore. Per quanto sia stata attentamente osservata da noi, e dal Signor Stefano Passini Chirurgo primario, e Lettore di Notomia nell'Ospedale della SS. "Consolazione di Roma, tanto nelli corpi estinti dalla violenza de' Morbi, quanto in quelli de' Bruti, senza veruna indisposizione uccisi, mai non si è potuta ritrovare fibrosa, ò sifuncolare, mà più tosto molle, moccicosa, e tomentosa,

come altresi à noi, & à Platone (a) sempre è comparsa la la de usu fostanza del Cervello.

- 2 Si è offervata cruda, e cotta, e di più infusa per molti giorni nell'acqua vita, nell'aceto, e nell'olio, fempre costantemente si ètrovata della medesima consistenza, e softanza, eccettuatane qualche oscura, ò livida alterazione di colore, contratta nell'esteriore superficie: Si è notato bensì, che dalla parte trasversalmente recisa, allorache si comprimeva nella parte sana, scaturiva la sostanza tomentosa, ò midollare, formando alcune granella, come appunto scaturisse da tanti tuboli, il che ci sece sospettare che quelle fibre, tanto della Pia Madre, che penetrano gl'. anfratti, quanto delle membrane, che vestono li Ventricoli, e prominenze, infinuate nella fostanza del Cervello, e diftefe, e prolongate internamente colla fostanza callofa, lungo la Midolla oblongata, e spinale, formassero quasi tanti tuboli, per contenervi l'accennata fostanza tomentofa.
- 4 Quello, che è stato più segnalato è l'intrecciamento delle fibre delle membrane, che intorno la recingono: Per lo spazio di otto, e dieci giorni si è tenuta nell'aceto parte della Midolla oblongata, e spinale rivestita però dalle sue membrane, e dopo esser queste cresciute alla grosfezza di una non picciola costa di coltello, si è fatta prima una diligente separazione degl'avviticchiati vasi sanguiseri (che lungo la spinale midolla scorrono in forma di fascia reticolare) e poi degl'esterni strati di fibre, che componevano le dette membrane. Arrivati all'interno, & ultimo velame si è osservato, che tutto quel caudice al di fuori si salare può assomigliare ad una treccia di Donna, posciache molti manipoli di fibre rette fono sovraposti à molti trasversali, molti obliqui alli trasversali, & alli retti, e seguitando questo intrecciamento ciascun ordine ritorna à soyraporsi, e sottoporsi, sinche le dette fibre escano dalla Treccia trasversalmente per formare li nervi spinali, che sono ne i lati.

jaa friesa.

Si noti però in primo luogo, che ciò è ftato offervabile più nella parte, che riguarda all'interno del nostro corpo, Sivida la che nell'altra, che riguarda all'esterno, dove si veggono folamente alcune fibre oblique fovraposte alle molte rette, e molte trasversali, che sembrano uscire dal centro per formare colle altre corrispondenti li Nervi spinali. In secondo luogo, che tutto quello lavoro è folo offervabile nell'esterna superficie, la quale non sia affatto spogliata di qualche Velame membranoso, poiche levata alla fine ogn' esterna membrana, non vi resta, che la pura sostanza tomentofa del Cervello, dalla quale con ogni più fino Microscopio del celebre Campana, non si è potuto cavare cofa degna di offervazione: In terzo luogo, che le fibre, che a' manipoli concorrono à formare li nervi spinali, allorache penetrano li forami delle Vertebre, fono strettamente collegate, come da un forte anello dalle fibre tendinofe delle medefime membrane: In quarto luogo, che à cagione di questa esamina si può ragionevolmente applicare alla teffitura delle fibre membranofe, che vestono la midollaciò, che il Willis applica puramente alla costruttura della stessa Midolla (a) Nempe fibra ejus în variis lucis diver fo ritu configurate, in bis striate, ac veluti radiofe, in illis directe, five in longum producte, inque aliis

cap. 8. circulares reperiuntur .

#### CAP. VII.

Della Midolla Spinale, e delli Nervi.

A Midolla Spinale è una continuazione della Midolla oblongata, la quale scorre lungo la fistolosa cavità delle Vertebre, fino alla estremita dell'osfo Sacro: Ella è recinta dalle stesse membrane del Cervello, prolungate à guifa di Vagina, sino al termine inferiore: Dalli suoi lati nascono tutti li Nervi Spinali, che si distribuiscono

in maggior parte per gl'organi muoventi il nostro corpo. e questi anch'essi hanno al di fuori quella corteccia membranosa, che hà la Midolla oblongata siccome al di dentro contengono quella stessa continuata midolla callosa. con questa differenza però, che li nervi hanno una consi-Renza più soda, e più densa, forse à cagione delle molte fibre membranose rette, e non poche circolari, che all'esterno strettamente li compongono: Sicchè si può dire con Galeno (a) principium nervorum omnium est Cerebrum, O Spinalis Medulla; O ipfius rursus Spinalis Me- " 16 dulla Cerebrum .

2 Qui è da notarfi, che lungo la Midolla Spinale scorre una fascia fatta qual rete di molte Arterie, e Vene, e di molti Seni : Dall'unione sopradetta (b) delle Arterie Ver- (b) Cat- 5tebrali nasce ancora una Arteria detta Spinale, la quale 6.7. fcorre rettamente dalla cima della spina sino all'osso Sacro, diramandofi di quà, e di là, e comunicandofi non fofuoi rami : Il medesimo fanno le Vene Vertebrali, le quaaltre comunicazioni, che chiamanfi Seni Spinali; Di tutti questi Vasi così scambievolmente ribaciati fra loro (che formano la fascia reticolare) moltissimi rami si perdono per tutto quel tratto frà le fibre componenti le contigue.

lo alli rami dell'arterie Vertebrali, mà ancora alli stessi li con molti rami fcambievolmente ritoccandofi, formano molte Vene spinali, dalle quali ancora nascono molte membrane. ¿ Ciò notato esaminiamo per ora li Nervi, che deriva-

no tanto dalla midolla oblongata, che stà dentro il Cranio, quanto dalla Midolla Spinale, che stà dentro la cavità siftolosa delle Vertebre.

4 Li Nervi procedenti della Midolla oblongata fono dieci paia (c), il primo costituito dalli processi mamillari (c) " mo và alle narici, il secondo detto degl'Optici passa agl'oc- fare chi, il terzo è di quelli, che si portano alli muscoli motorj degli occhi, il quarto è delli patetici, che scorrono alli

mufco-

muscoli obliqui, parimenti degl'occhi, il quinto è di quelli, che si spandono agl'occhi, narici, palato, gengie, per utra la saccia, per li precordi, e quas per tutte le Vicere, il festo si unisce al quinto, e siegue il suo camino, il settimo si porta non solo agl'organi dell'Udito, ma ancora alli muscoli della Lingua, del Naso, e delle Palpebre, L'ottavo paio è detto vago, e si dissonde colli suoi rami per la testa, collo, e per tutte le Viscere del Petto, e dell'Abdome, ò basso vante, il nono si diriama in maggior parte frà il muscoli moventi la Lingua, & il decimo si unisce ad un plesso dal Ramo intercostale, e si spande per li muscoli del Cololo.

5 Li Nervi derivanti dalla Midolla Spinale, fi dividono in quattro claffi, giufta la quadripartita divifione della Spina, cioè in quelli della Cervice, del Dorfo, de' Lom-

bi, e dell'Offo Sacro.

6 Li Nervi della Cervice fi propagano alli Mufcoli del Capo, delle Orecchie, delle Guancie, del Collo, del Dorfo, & univerfalmente a quelli delle braccia: Li Nervi del Dorfo foorrono ne' Solchi laterati delle Coffole, e fidifribificonò a tutti li mufcoli del Torace: Li Lombali fi diffondono à quelli Mufcoli adjacenti alla Spina, à quelli dell' Epigafirio, e degl'organi Genitali: Li Nervi dell'offo Sacro propagati lateralmente, ricercano non pure tutta la regione logafirica, mà altresì tutti li mufcoli delle Cofcie, delle Gambe, e de' Piedi.

7 Si raccolga da questo ragguaglio, che alcuni nervi terminano agli organi de' sensi, cioc agl'Occhi, Orecchi, Norco, Maso, Lingua, e Cute: altri poi si perdono negl'organi de' Moti, che sono i muscoli tutti dell'uman Corpo, e che tutte queste sì numerose diramazioni finalmente si portano a sormare fotto la nostra esteriore supersici una rete nervosa, per mezzo della quale, impressa i una parte del Corpo qualche esterna modificazione, per necessità del continuo, deve comunicarsi l'impressione à molte altre

parti,

parti, e in particolare dentro il Cranio al principio, à scaturigine di tutta questa rete, che vedremo essere non poco fenfitiva.

#### CAP. VIII.

Si propongono alcune difficoltà intorno all'uso sin'ora abbracciato del Cervello.

Thereffer flato chiamato il Cervello da Hippocrate (a) maxima glandula, tutti i Moderni colla scorta del Willisso (b), e del Malpighi (c) si sono ssorzati sigurarlasi come una delle Glandole conglomerate, consita del Constanti si considerate del Marcha del Constanti si considerate del Constanti si derando la di lui parte esteriore, cinerina, e corticale, dans cir. come un'ammassamento di molte picciolissime glandole, e la parte interiore, candida, e callosa, come un'aggregato di tutti li vasi escretori, ò Sifuncoli delle medesime glandole corticali, e come principi, e radici di tutti li Nervi.

2 Or conceduto ogni rispetto alla stima, che deesi ad Uomini cotanto benemeriti alla Republica letterata, mi fia quì lecito proporre alcune difficoltà fopra tale fiftema, tanto più che le cose ultimamente osservate dal Sig. Pacchioni nelle Meningi, e da noi nella Midolla oblongata, danno motivi d'esporre, forse più probabili gl'usi di tal

parte.

3 La prima è, che delle Arterie, che penetrano dentro il Cranio, la maggior parte si dirama, e si perde nelle stesse Meningi, &, eccettuate quelle, che concorrono à formare il plesso Coroide, e quelle poche, che tanto nella base scherzano intorno alla sostanza corticale, quanto nella fostanza callosa accompagnano li filamenti sospendenti, e reticolari, nessun altro vaso arterioso s'impiega intorno alla gran mole del Cervello, quale perciò comparisce tutta bianca: Ora, poiche le glandole debbono havere le Arterie, che in esse terminano, e le Vene, che da quelle derivano, se la correccia del Cervello fosse sidendo dos la fresbe altresi vergata all'intorno di Arterie, e Vene: se non vi sono tali diramazioni di Vasi (che si pretendono portarvi la materia per la separazione de spirianimali) ne meno vi si farà la supposta separazione.

4 La feconda: che, fatte le schizzature de' liquori fipritiosi, e coloranti, si veggono bensì passare questi per li Vasi sanguiferi delle Meningi, e della Spina, ma però non alterano punto l'esterna superficie del Cervello, ò della Midolla, il che dimostra, che molto meno quivi arriva la Massa Sanguigna per separarvi li spiriti.

5 La terza confitte nell'efamina, che fi fà di tal parte col toccamento, al quale fi moftra molle, tomentofà, e di neffuna refiftenza, ricercando pure qualche confiftenza un corpo, che fia glandolofo, e molto più l'aggregato del-

li Vasi escretori delle Glandole.

6 La quarta: che nonognicofa, che col Microfcopio comparifice colla fuperficie globofa, o granita, fi deve giudicare effer glandolofa: Si granifice il latte nelli ftomachi impuri per la mefeolanza degl'umori acidi, ò di fimil natura, n\u00e0 per \u00f3 fichiama quella foftanza glandolofa.

7 La quinta: che le Idatidi, che non di rado fi osservano nel Cervello, fono sempre vasi linfatici dilatati, li quali scherzano bensì frà le Membrane, mà non già frà la

fostanza corticale del Cervello.

(a) (b) De

8 La festa: che, ficcome Eustachio (a), e Bellini (b) hanno dimostrato l'andamento de' Vasi escretori nelle Reni, così dovrebbono esse dimostrabili questi ancora nel corpo calloso, & il corpo striato, che quivi si dà à vedere dal Williso (c), & il centroovale, preseso da Williso (c), de il centroovale, preseso da Williso (c) non si vede essere, che lo striscio, che lascia il coltello, allorche lo taglia, che però, secondo il verso,

che prende il coltello, così varia l'andamento di queste

(c) (d) De Auss Cer.

ftrifcie .

9 La

o La settima dipende dalla considerabile detrazzione, che non di rado si sà del Cervello nelle prosonde ferite (e), e nelle Vomiche (f) del medesimo, senza veruna lesione Horst obserdelle potenze animali, il che non potrebbe sì facilmente (1) Arn. Boo. succedere, se il Corpo Corticale, e Calloso fosse il vero de Cer Popul principio de' Nervi.

10 L'ottava difficoltà finalmente si deduce dalla Istoria di Daniel le Clere (g) riportata dal Mangeti (h), di una fanciulla nata viva senza Cervello, mà bensì colle Meningi ripiene d'un liquore sieroso. Questa non poteva esser viva, senza le funzioni Vitali, & Animali, or se le funzioni animali riconofcono per loro essenziale origine il Cervello, certo è, che quelle in questa fanciulla non si potevano essercitare nè anche per un momento, e pure nacque ella viva, e diede perciò motivi à molti di filosofare sopra un caso sì raro.

## CAP. IX.

Sipropone ciò, che pare più probabile, non solo intorns all'uso del Cervello, mà ancora intorno le separazioni delli spiriti Animali.

E dissicoltà ultimamente esposte, congionte all' offervazioni del Signor Pacchioni intorno la dura Madre, & alle nostre circa la Midolla oblongata, c'obbligano à rintracciare un'altr'uso più probabile di quelle parti, che si contengono dentro il Cranio, e volendosi applicare la mente alle cose naturali, e non le cose naturali alla mente, noi concepiamo Il Cervello, e sue membrane, come organi, destinati bensì alle medesime funzioni, che gl' altri tutti gl'attribuiscono, mà con modo differente.

2 Accostandoci per tanto alle openioni di Prassagora, Ari(a) Pag. mihi 79. 60

Aristotele, Cesalpino, Prospero Martiano, & Ossimanno, riseriti da G. Moebio (a), diremo che le Meningi sono espansioni delle tonache delle Arterie Catoridi, e Cervicali, e delle Vene Jugulari, e, poiche quelle Membrane seguitano à rivestire da per tutto come una vagina il Cervivello, la Midolla Spinale, e li Nervi, senza difficoltà si comprende, come li spiriti, ò essenze volatili del Sangue, trasportati per quei vasi nelle Meningi, & introdotti per mezzo della loro sottigliezza negl'Interstizi fibrosi di quelle continuate membrane, vengono spinte poi per mezzo del muovimento delle dette Meningi verso tutte le parti sensitive, e muoventi il nostro corpo.

3 Ed in vero, si considerino di grazia li seguenti punti. Primo, che li rami maggiori dell'Arterie Carotidi, e Cervicali scambievolmente si baciano, il che ancora fanno le Vene, che sgorgano ne' seni, e poi nelle radici delle Jugulari, per lo che siamo in obbligo di idearsi, che nel circolo del Sangue, la parte più lenta, viscosa, e grossa della Massa per questi ribaciamenti hà libero il salire, e lo scendere

dalle Arterie nelle Vene .

4 Secondo, che dalle predette ribaciate, e ritocche Arterie fi diramano altresi molti altri piccioli vafi, che fi perdono frà gl'interftizi fibrofi delle Meningi, onde è chiaro l'adito aperto à quelle fottiliffime effenze volatili del Sangue, che fpinte in alto dalle groffe, e gravi parti della Maffa non trovano punto di refittenza frà que' piccioli vafi, e frà quelle cavità interftiziali, ficcome ci infegna Galeno

(b) L.9 de u/.par. c.4. (b) Quod admirabili quodam artificio à natura fuit comparatum, ut qua ex ipfarum orificiis elabuntur fubflantia, totum cerebrum permeent. Quandiu enim inipfis vafis continentur, in omnes corporis partes una cum illis feruntur. Possquàm autem femel ex ipfis exciderint, fertur utraque fecandum proprium momentum, levis quidem, ac tenuis, fursum; deorsum autem crassa, ac gravis.

5 Terzo, che continuandosi quest' Interstizj sibrosi

delle Meningi colle medesime membrane, lungo la midolla oblongata, e spinale, e per tutte le coppie, e diramazioni de nervi, per necessità quei spiriti truovano aperte le ftrade per communicarsi dal genere sanguigno ad ogni diramazione nervofa.

6 Quarto, che le Meningi havendo il moto di elevazione, e di depressione, ci facilitano l'intendere, come nella elevazione, o distrazzione di quelle fibre, si aprono, e si dilatino gl'interstizi, per li quali si agevola il passaggio di quei spiriti, e, come nella depressione, contratte le fibre, ristretti gl'interstizi, si mettano quasi sotto il torchio, e si spingano gl'ammessi spiriti, acciò scorrano per quelle an-

gustissime cavità.

7 Quinto, che molte fibre della pia madre infinuate dalla circonferenza verso il centro del Cervello, e comunicate colle tenuissime membrane delli Ventricoli, e prominenze, danno fospetto, che esse scorrano dentro la fostanza del Cervello, formando molte reti, che fervano come tanti sospensori per sostener la sostanza midollare, e che forse poi si stendano, per lo medesimo fine, lungo la spinale midolla, formando quei divisori, che sono cagione, che compressa al di fuori la spinale midolla, esca dalla parte recisa granita la sostanza midollare.

8 Sesto, che il sangue, essendo una massa di molte sostanze, contiene ancora in sè, e parti volatili, e parti lattiginose, onde, siccome il latte col perder le sue parti volatili si rende più denso, così, allora che li spiriti dentro la calvaria abbandonano la mescolanza umorale, le parti lattiginose si rendono più dense, e percio più pigre, e lente al moto, per la qual cosa, se accade, che si truovi qualche spazio dentro la vessica della tenue Meninge, forse con la opera di quelle glandole, che ci compariscono, non di rado, in figura di Itatidi, ivi queste, come dentro ad un follicolo, si arrestano, e compongono la sostanza tomentosa, e midollare del Cervello. Ciò è molto ben palese allora

che per qualche profonda ferita del Cranio, non trovando refistenza nelle mancanze del Cervello, si accresce questa sostanza in escrescenze sungose.

"Settimo, che, ficcome nel diftillare, e feparare dalli milit l'effenze volatili, e fipritofe fa di meftieri alterare il cappello del lambicco colle spesse un di mestieri alterare il cappello del lambicco colle spesse militari infrescanti, acciò con tal mezzo congregati molti alti spiritosi prendano poi qualche corpo fensibile, così nel separare dal sangue li spiriti Animali, pare che fosse necessare dal langue li spiriti Animali, pare che fosse necessare dal capuelle Meningi col toccamento della umidità tomentosa del Cervello, acciò col mezzo di quella, uniti li spiriti, che facilmente essalarebbono, prendano parimenti un corpo sensibile, pur troppo neccsiario negl'organi motori, e sensitivi : di più era necessaria quella mole tomentosa, primo, acciò colla mole si opponesse alla depressione delle Meningi espulsiva delli spiriti, e secondo, acciò col molle tomento non inasse risse il contatto delle dette membrane, dotate d'un senso della sono in sono della sono si nosse con molle tomento non inasse si contatto delle dette membrane, dotate d'un senso della sono si mesti si contatto delle dette membrane, dotate d'un senso della cappella si contatto delle dette membrane, dotate d'un senso della si contatto delle dette membrane.

to Ottavo, che quelle Umidità fierofe, che più ò meno fi ritruovan nelli Ventricoli di tutti li Cervelli, non riconofcendo altra origine, che le infenfibili trafpirazioni provegnenti dal pleffo Coroide, ci confermano un tal ufo: mentre quelle umidità dallo flato vaporofo di trafpirazione, al contatto di quelle fuperfizie con lifcie, fi congregano, prendono corpo fenfibile, ed ifililano in quelle cavità in forma di liquido fierofo, ò di fiprire di linfa, come mol-

ti pretendono chiamarlo.

11 Nono, che tutto ciò, che si è detto intorno all'uso del Cervello è altresì applicabile all'uso della Midolla oblongata, e spinale in proposito della separazione dei spiriti animali; si osserva questa continuazione del cervello acpagnata, non solumente dalle dette membrane, ma ancora da una fascia reticolare de vasi sanguieri, che insinuando, come si è detto, molti e spessi rami frà gl'interstizi sibi osi delle dette membrane, ci sa scorgere, che, siccome dentro il Cranio si separano li spiriti per mezzo degl'inteflizi delle Meningi, così lungo la Midolla spinale, per la continuazione delle medefime, si fanno le stesse separazioni, per haver più abbondante, e più pronta la copia de spiriti per le funzioni tutte animali, e volontarie.

12 A chi dirà: se la mancanza del Cervello nelle ferite. e Vomiche,& il rimanere illeso il moto delle parti,pruova, che il Cervello non sia origine de'nervi, questa istessa osservazione pruova ancora, che le Meningi no fiano principio de' nervi, perche non si può dare mancanza di Cervello, senza una grave incisione delle Meningi:Si risponderà con quanto poco fà si è detto, cioè che il principio de' nervi, fecondo questo nostro sistema, è non solo dentro il Cranio, ma ancora dentro la fistola spinale, dove per appunto sono li Vasi Sanguiferi, che, insinuati frà gl'interstizi delle Membrane, fomministrano quanto si può bramare ad ogni principio, e caudice de' nervi, sia pur'egli à dentro, à fuori della Calvaria. Le semiparalisse riferite da Hipp. (a) ci (a) Liste confermano questi sentimenti, mentre dice, che derivano à reficcatà medulla spinali per venas ad medullam tendentes obturatas.

#### CAP. X.

Si discorre in generale come si facciano in noi le sensazioni.

Rè cose si devono considerar nelle sensazioni : (b) His lib. de Prima li corpi fensibili, secondo l'Organo, stro- los la le mento del fenfo, e terza l'Anima, che fente le impreffio- des 12. ni fatte dal corpo sensibile nell'Organo del senso: Li corpi sensibili sono tutti gl'oggetti filici, li quali colla loro materialità, e quantità diftefa, acciò si possano sentire, debbono, ò toccare immediatamente il fenforio, ò pure spingervi il loro movimento, che le Scuole chiamano Spe-

cie, onde poi tutte le sensazioni si riducano à quella del Tatto. Così, per distinguere il liscio dall'aspro, si pone fopra le papille della cute, per gustare il dolce, ò l'amaro, si adatta alle papille della lingua, per sentir l'odoroso, o'l fetido, s'insimua frà i filamenti nervosi delle Narici, per godere dell'Armonioso, ondeggia l'Aria sonora sino à toccar più prosondi giri del nervo uditorio, e per dilettarsi del vago, e dello ameno, si san penetrare con molte refrazzioni di luce le spezie di quello nella retina degl'occhi, ond'è chiaro, che o li corpi, o le spezie delli medessimi, acciò sieno sensibili, hanno à portarsi al contatto del sensorio.

(x) Antige. ffic. mat.

(b) Cap. 7.

(c) Cap. 9.

2 Gl'organi, ò stromenti del senso, detti in una parola fensorj, quantunq; sieno divisi in undeci da Donato Rossetti,(a) ciascuno però di questi si riduce à qualcheduno delli cinque già conosciuti, e di sopra additati, & à questi tutti già dicemmo (b) arrivar li nervi, che derivano dalla Midolla oblongata, e che per mezzo di quelli ci pervengono altresì li spiriti animali (c), sicche, essendo ogni cosa senfibile un corpo, essendo li nervi ancor essi un corpo, & essendo li spiriti animali di sostanza corporea, è evidente, che, nel reciproco toccamento, fi farà una certa modificazione, che cadrà, e ne molli filamenti nervofi, e nelli contenuti liquidi animali: Questi, lungo li canali, ò interstizj nervosi, comunicando la ricevuta impressione alli spiriti contigui, verranno per partem post partem comunicando quella modificazione alle Meningi, dalle quali coll'origine de nervi scaturiscono altresì in maggior copia li spiriti animali.

3 L'Anima poi, che è immateriale, non è foggetta alle modificazioni, nè di ricevere impressione alcuna dalli spiriti, ò dalli nervi, che sono materiali, e di corpo dotati, ma bensì come dice Hip. (d) qualiacunque patitur corte, mu, talia videt Anima: cioè à dire l'Anima, che est totà de della in toto, & tota in qualibet parte può bene, come inten-

den-

dente, comprendere quelle impressioni, e come discorsiva spiegarci, e notificarci quelle passioni, e dalla fine, come ragionevole appruovarle, ò disappruovarle, perloche noi, che, senza una tale Anima sostriamo, ma non ispieghiamo: le ricevute modificazioni nel corpo, per mezzo di quella palesiamo come piace, o dispiace, come diletta, ò rattrista, come è bello, ò disorme, come è buono, ò cattivo quello, ò quell'altro oggetto sensibile: Et ecco come si deve intendere Galeno (f) ed ogn'altro Scrittore, quando dice: Spiritus sunt Anima primum Instrumentum, quo & sensim, o motum per universa partes Anima transmittit.

(f) De notu mufc. 1.649.13.

#### CAP. XI.

Si discorre in generale come in noi si facciano li moti Animali.

I è detto (a), che li nervi in gran parte si perdono ne' muscoli, ora ci è d'uopo vedere, che cosa siano questi muscoli, e come, & à qual sine si perdano stra loro i nervi; Li Muscoli (b) sono un'ammassamento, ò fascio di sibre carnose, raccolte, e ristrette dentro una membrana, che li riveste, e servono al muovimento animale: La maggior parte de' muscoli è di quelli, che si dividono in principio, mezzo, e sine: il principio, & il sine è composto delle medesime sibre, mà più strettamente unite, e perciò si distinguono col nome di Tendini: Nel mezzo concorrono le dette sibre carnose, il nervi, le Arterie, e le Vene per nodrirli.

2 Quindi è da notarsi, che quella membrana, la quale riveste tutti li muscoli è densa, forte, e nervosa, e che li nervi, li quali sono dessinati alli muscoli, si perdono tutti ssibrati in mille filamenti per quest'esterna membrana, come ancora, che quest'esteriore membrana è impossibile (a) Cap 7.

(b) Sten.
in Myel Be
rell de mot.
anim Charleston de
mat. musc.

fepararla dal corenuto ammafiamento delle fibre carnofe, fenza recidere una innumerabile quantità di certi nervosi filamenti, che da quelle si internano frà le dette sibre munico con consideration de delle si filamenti, che da quelle si internano frà le dette sibre munico si filamenti, feolari, ond'è chiaro ciò che dice Galeno (c). 2000 furiorità della si filamenti si filamenti si filamenti si filamenti si filamenti si filamenti per amma mersi i per carnet dissiminati si generatio si filamenti per amma mersi per carnet che li spiriti animali, spiniti per la si firada del nervi sino à quelle membrane, possiono ancorra agevolarsi il passaggio frà le sibre carnose, e dentro la sostanza muscolare.

(d) Bellin di C

3 Or, siccome le sode funi, composte di molte tenui fila di canape ci dan l'essempio (d) de' robusti muscoli intesse sitti di molte molli fibre di carne, così perappunto le suni adattate à sostenere l'albero della Nave, ci dan parimente l'idea de' muscoli, adattati à reggere, e muovere le ossa, gl'articoli, ò altre sode membra, perloche bisogna considerare nel muscolo che il tendine del principio sempre stà affisso ad una parte immobile: che il tendine del fine stà legato all'osso mobile, e che le ossa sono sarticolate, e congoinet, che, à guissa di compasso, possono muoversi in una estremità, senza disgiungersi nell'altra.

4. Di più nella maniera che, se una corda dell'albero della Nave s'inzuppa d'acqua, quella intumidita per larghezza, fraccorcia per lunghezza, & accostando le sue estremità, sa che s'inchini l'albero verso quella parte; così appunto, se per li nervi cola nelli mustoli una nuova quantità di spiriti animali, questi framessi ne i vani interstiziali di quelle fibre, come l'acqua strà le fila della corda, dilatano per larghezza la mole del muscolo, il quale, col perdere à proporzione altretanto di longhezza, ssozza la parte mobile à piegarsi verso quella banda, dove si esse cita una tas forza, e di ntal modo, secondo Hippocrate: (e) exhibetat Nervo se lessonem, & contrastionem, ac disten-

(+) Lib. d off- nat- 17.

(e) exhibent Nervi flexionem, & contractionem, ac diftentionem, carnis, & cutis omnium colligationem, ac confiru-Etionem.

e Sicche per haver la Natura disposti più muscoli in diverso sito intorno ad un'articolo, chiamati dagl'Anatomici col nome di estensori, stessori, adduttori, deduttori, e con altri nomi più barbari,e per havere in ciascuno di essi dispersi li rami particolari de' nervi , sarà facile l'intendere, come, per l'accennata forza, più dell'uno, che dell'altro, più di questo, che di quello, ne siegua nelle nostre membra ora il piegarfi, ora il distendersi, ora l'accostarsia ed ora il discostarsi : Anzi, siccome per l'uguale robustezza de' detti Muscoli, ed in particolare degli Antagonisti (così detti quelli, che son destinati ad azzioni frà loro opposte) succede il moto tonico, cioè la rigida quiete, ò immobilità delle parti, così per l'alternativo, regolato, & ordinato vigore di ciascuno di quelli, che sono applicati intorno ad un membro, ne siegue il moto in giro, o circolare del medefimo.

6 Nel che fi noti che quando per imperio dell'Anima fi deprima, ò pure fi rapprenda più da una parte, che dall'altra la dura Madre, ò fia ciò dentro il Cranio, ò pure dentro la fiftola della Spina; e fi faccia, che fi fipingano più fipiriti in certi filamenti nervofi, che negl'altri, allora fi dicono muoverfi le appefe, e corrifpondenti membra con moto voloncario, quando poi per fola confiruttura, e difipofizione de' vafi, e canali, ò per forza, e moto ordinario della dura meninge, fi mandano ad altre parti li fipiriti, allora feguiranno le azzioni, e moti di quefte independenti dalla volontà, e fi diranno muoverfi con moto involontario, e naturale.

7 Perche, come si dirà in appresso, l'Apoplessa accadene spesso e vizio ancora del Cuore, e sue dipendenze, sarà bene qui premettere per più chiara notizia l' anatomica descrizione di queste parti.

## CAP. XII.

# Del Petto, e Pericardio.

TL Petto detto ancora Torace, è il Ventre medio del . L Corpo animato, e contiene nella sua cavità li Polmoni, & il Cuore: Per gl'usi di quelli, oltre le parti sue constituenti, concorrono anco le costole, li muscoli del Torace, ed il Diaframma: Per gl'uffizj di questo, assistono le Arterie, le Vene, & il contenuto sangue; lasciata per altro luogo più opportuno la spiegazione de' Polmoni, ora ci tratterremo in quella del cuore, e basti intanto sapere, che le une si chiamano parti spiritali, e le altre

parti vitali.

2 Prima di penetrare à vedere il Cuore ci si fà avanti il Pericardio, il quale è un facco membranoso, e molle, che cinge da per tutto il cuore, per difenderlo da qualche ingiuria esteriore: è questi situato in mezzo delle due grandi ale delli Polmoni, & hà la figura ovale, è di colore di carne, e si connette dinanzi, col mediastino, di sopra colla base del cuore, & al di sotto col Diaframma: Egli hà una gran cavità, e molti lo credono composto di due membrane, delle quali una vogliono, che derivi dal mediastino, e l'altra dall'esterna tonaca, che veste li vasi. quali terminano, e s'infinuano nel Cuore, ma questo raddoppiamento non è facile à dimostrarsi-

2 Li suoi Vasi sono le Arterie, che sono picciole, & appena visibili: le Vene, che si scaricano alle freniche, & alle Axillari, e li Nervi, che derivano dal ricorrente sinistro, e dal paio vago, che passa al Cuore: Per mezzo di questi Vasi si nodrisce, ed hà ussizio di disendere il Cuore dalle ingiurie esterne, e di raccogliere nella sua cavità un

certo fiero acquoso.

4 Intorno alla essenza, & origine di questo siero, leggonfi

gonfi varie opinioni, ma le più ricevute fono, ò che ella fia la perfipirazione altituofa condenfata in fiero, e detrivante dalle fuperfizie tanto efferna, e convesfia del Cuore, quanto interna, e concava del medefimo Pericardio, ò pure, ch'ella fia una linfa, che figorga da' fioi particolari follicoli glandolofi, e che qui fi raccolga: mà in questo particolare fi legga l'ultimo ŷ, del cap. 17, La quantità di que flo siero, quantunque fi osfervi ne' cadaveri più, ò meno copiosa secondo il fesso, età, temperamenti, e li mali soferti, pure fi crede, che à qualunque individuo, j ceondo la fua condizione, dalla natura sia determinata, e che perciò ci siano li vasi eferretori, che riportano al condotto Toraccio, ò altrove quella quantità, che può soprabbondare.

5 Opra un tal hero, che le fibre carnose del Cuore siano inumidite, e rese molli, altrimenti col moto continuo, che esse sisso, che collega de la comportebbono alternare la Sistole, e la Diastole: e così è chiaro ciò, che ne dice Hippocrate: Cor babet bumiditatem tantana, quantan fait est estuarti in medelam. Cetteràm bunc bumorem cor emingit, bibendo ipsim assumana, ac consumens.

mens.

6 Or havendosi à descrivere il Cuore, per non fare consussione spiegaremo prima le suc Cavità, e poi la sua Sostanza: e delle Cavità prima esamineremo quelle delle contigue Auricole, poi quelle degl'interni Ventricoli.

#### CAP. XIII.

## Delle Auricole del Cuore.

I E Auricole, così dette per la figura, che hanno delle Orecchie, sono come due appendici del Cuore, che framo a' lati della sia base, e nei fine delle due grandi Vene, che vi terminano: Sono due, cioè una à destra, che è più grande, più rilassata, e posta nel sine della

della Vena Cava vicino al Ventricolo destro, e l'altra à finistra più piccola, più densa, e collocata nel sine della Vena Polmonare vicino al ventricolo sinistro: Ambe sono concave, & il loro diametro è maggiore di quello delle Vene, alle quali sono appese, & e minore di quello del Ventricoli, alle bocche de quali stanno aperte: Nella efterna superfizie sono rugose, ma quando sono gonsfe di sangue divengono liscie: nella interna sono ineguali per certe colonne carnose, e per certi solchi, che le inaspriscono: nella sinistra queste asprezze sono più copiose, che nella destra.

2 La loro l'oftanza è quafi fomigliate à quella del Cuore, cioè nervofa, fibrofa, e mufcolare: al di fuori fono cinte di una tenue membrana, à al di dentro di una tonae denfa, e nervofa: nella foftanza intermedia concorrono più firati, e più fafcetti di fibre carnofe, che la rendono

muscolare.

3 Eranecessario, che le estremità de' vasí venosí, che terminano al Cuore fossero di a figura, e sostanza, posiciache havendo il Cuore il moto di Sistole, e e Diastole, e chiudendo colla sua Sistole gl'orisiziestremi di quelle Vene, era bisogno, che il sangue, che di continuo dalle Vene scorre al Cuore, quivi trovasse qualche spazio, dove si radunasse nel tempo della Sistole: Di più se non sossero state di sostanza muscolla Sistole: Di più se non sosteno state di sostanza muscolla Sistole: Di più se non sosteno state di adastole del Cuore costringersi per ispremere dalle loro cavità il ragunato sangue, e così surlo calare ne' sottoposti Ventricoli.

4 Quindi è patente l'Ufo delle Auricole, e donde proceda il loro moto: L'ufo è di fervire di Nicchia à ricevere il fangue, e mifurarlo, per mandarne alli Ventricoli, quafi tanto, quanto se ne deve, in una pulsazione, scagliare dal Cuore: Il moto poi, che hanno ancor effici sissifiele, edi Diastole, dipende, parte dalla propria sostanza muscolare, che col costringersi, e spremere il contenuo.

ian

fangue, ne espone la Sistole, e parte dal sangue, che le gonfia, e le dilata nella Diaftole, quindi per necessità il moto delle Auricole effer dee contrario à quello del Cuore, perche quando questo è nella Sistole, quelle sono nella Diastole, e quando quello è nella Diastole, queste sono nella Siftole.

## CAP. XIV.

### Delli Ventricoli del Cuore.

I Ventricoli del Cuore sono alcuni seni, ò cavità aperte nella softanza del medesimo, le quali ricevono il fangue dalle Vene, e lo comunicano poi alle Arterie: Sono due, cioè uno deftro, e l'altro finistro. Il destro è maggiore, e più ampio del sinistro, l'altro è più carnoso, e più denso del destro: Questi hà la cavità semicircolare, nè giunge al mucrone, quello hà la cavità, quasi rotonda, e ci arriva: Ambedui sono divisi dal setto medio, che è carnoso, denso, e convesso nella parte destra, e concavo nella finistra. Si debbono osservare in questi due Ventricoli gl'Orifizi, le Valvole, e li Lacerti.

2 Nella parte superiore, cioè nella base del Cuore ciascuno di questi ventricoli hà due maggiori orifizi, ò buchi per mezzo de' quali hanno il commercio con li grandi vasi venosi, & arteriosi: Nel destro la prima apertura è il termine dell'Auricola destra, che è il fine della Vena cava, e la seconda è il principio dell'Arteria polmonare : nel finistro il primo buco è il termine dell'Auricola sinistra, che è il fine della Vena polmonare, & il fecondo è il prin-

cipio dell'Arteria magna detta Aorta.

3 Le Valvole sono certe membranose appendici, che derivano dalli membranosi, e tendinosi orifizi già detti : appresso li medesimi s'innalzano, ò si abbassano, per chiudere.

tlere, ò dar l'entrata al Sangue, fecondo i moti del Cuore. Queste sono dodici, cioè trè in ciascun orifizio, e si chiamano, altre Tricuspidi, altre Sigmoidi, altre Mitrali, & altre Semilunari. Alle volte ò per errore del Taglio, ò per ischerzo della natura si ritrovan solo due Mitrali, & allora tutte insieme sono undici.

4 Le Tricuspidi così dette, per la loro figura triagolare, sono le trè valvole poste al primo orifizio del destro Ventricolo, le quali, allorache sono inchinate verso il Mucrone nella Diastole del Cuore, danno l'adito al Sangue, acciò cada dalla Vena cava, ò dall'Auricola destra nel destro Ventricolo: quando poi sono elevate, il che accade nella Sistole, chiudono l'entrata al sangue, acciò non ritorni alla destra Auricola.

5 Le Sigmoidi, così dette per la figura, che hanno della lettera Sigma de' Greci, sono trè valvole poste al secondo orifizio del destro Ventricolo, le quali nella Sistole del Cuore inclinate verso l'Arteria polmonare, fanno passare il Sangue nella sostanza de' Polmoni, e nella Diastole aperte, e dilatate impediscono il ritorno del medesimo

sangue nel destro Ventricolo.

6 Le Mitrali, così chiamate per la figura della Mitra Vescovale, che compongono, quando sono unite, sono simili nella figura, positura, & ofizio alle Tricuspidi, e perciò si dicono ancora Triangolari, e depresse nella diafole del Cuore, permettono, che il Sangue dalla sinistra Auricola cada nel finistro ventricolo, mà poi sollevate, impediscono nella Sistole il ritorno del medessimo Sangue nell'Auricola. Quando esse sono due, allora ciascuna è più spaziosa, e così ambedue suppliscono alla mancanza della terza.

7 Le Semilunari, così chiamate per la figura, che hanno della mezza Luna, quando nella Siftole sono depresse fanno passare il Sangue nell'Arteria Aorta, dalla quale non può tornare in dietro nella Diastole del Cuore, perche si

alza-

alzano, si gonfiano, e chiudono il quarto orifizio: Si legga Hippocr. (a), e si vedrà, com'egli è stato diligente of- (a) Lib de l'ad 2 à. servatore di queste valvole, e del loro uso.

8 Li Lacerti sono alcuni fascetti di fibre carnose, e muscolari, le quali irregolarmente ammassate, formano certe colonne ineguali, che cadono, quasi perpendicolari dalla Base al Mucrone del Cuore: Questi sono copiosi intorno alli Ventricoli, e, medianti alcune loro appendici di tendini filamentofi, con li quali frà loro si abbracciano, e si connettono alli lati de' Ventricoli, arrivano alcuni à congiungersi ancora colle Valvole Tricuspidi, e Mitrali, e formano ne' loro interstizi certe caverne, anch'esse ineguali & irregolari.

9 Queste colonne sono più copiose, più grosse, e più forti nel finistro Ventricolo, che nel destro, & in ciascuno fono più copiose presso al Setto medio. Si concepisce da noi, ne senza qualche ragione, come si vedrà nel Cap. 16., che, per mezzo della roborazione di questi Lacerti uniti al Mucrone, & alle pareti laterali de' Ventricoli, si faccia il ristringimento del Cuore, cioè l'accostamento, non folo del Mucrone alla Base, mà ancora delle pareti laterali verso il Setto medio; che è la stessa formalità delle Sistole del Cuore. Sò bene, che il Borelli hebbe diversa opinione, spiegando l'accostamento delle pareti, non per via delli Lacerti, mà delle fibre spirali, negando ancora, che il Mucrone, nella Sistole si avvicini alla base, del che lascio la decissone al giudizio degl'altri, non essendo necessaria al mio assunto questa digressione.

### CAP. XV.

# Della Essenza, e Sostanza del Cuore.

2 E' composto il Cuore di parti integranti, di parti co-

stitutive, e di Vasi:Le parti integranti sono l'esterna membrana, & il grasso; L'esterna membrana è una tonaca propia, tenue, valida, densa, & appena separabile, la quale vogliono, che sia comune colla tonaca esterna delle Arterie, e credifi che l'interna pellicina, è tonaca delle medesime, sia continua con quell'interna, e tenue membrana, che veste li lacerti: Servono queste per stringere, e contenere nell'ordine naturale le fibre, componenti il Cuore, e per comunicar loro li spiriti animali ricevuti dalli nervi (b). Circa poi à quel grasso, che si raguna sotto l'esterna Membrana del Cuore intorno alla base, e che alle volte secondo li temperamenti cresce in gran mole, vi è gran controversia frà molti Notomisti, tutti eruditamente registrati, & impugnati dal Dottissimo Signor Giacomo Sinibaldi nel suo libro intitolato Apollo Bifrons, dove in spezie discorre frà le altre cose de Adipe ; quivi il curioso Lettore potrà sodisfarsi, e vedrà che, essaminata quel-

(b) Cap 11

la sostanza, che non arde, ne si dilegua al caldo, e stride, applicata alla candela ardente, con ragione obligò si nalmente il citato Dottore à concludere. Materiam talis siète pinguedinis esse lympham Pericardii, que cordisfoco jugitèr esservesceni, paulatim concrescit, ejusque inharte.

Superficiei tenaciter ad instar lithocolle .

'ş 'Le parti coftitutivé (non molte fibre carnofe, le quali difpofte à chiocciola, difcendono oblique dalla Baie al Mucrone, e poi,col medefimo, mà oppofto ordine, ascendono dal Mucrone alla base. Di queste le più interne nafonon nella base, e poi fvaniscono circa il mezzo del cuore, le meno interne discendono più à basso, e le esterne arrivano à formar col loro giro il bulbo del Mucrone, di dove, ritornando alla base col terminarvi tendinose, vengono à formare molti fascetti, disposti quasi à strato sopras strato.

4. Coloro, che dicono muoverfi il Cuore nella Siftole, we que mediante la roborazione de' Lacerti (b), credono ancora por che fi faccia poi la fucceffiva Diaftole dalla roborazione di queffe fibre, le quali, per la difpofizione fipirale, fi crede, facciano quello, che fa'i caciano quello, che fa'i caciano quello, che fa'i caciano quello, che fa'i caciano rivorto à chiocciola, ciò di tenerfi, e refittuirif fempre, per la forza elaftica, in una tanta eftensione, onde, mediante un'alternante roborazione magiore, ora ne'i lacerti, & ora in queste spire fibro-

fe, spiegano la Sistole, e la Diastole del Cuore.

y Li Vasi del Cuore sono Arterie, Vene, Nervi, vasi linfatici, e vasi adiposi: Le Arterie dette Coronarie per la corona, che formano alla base del cuore, nascono dal principio dell'Aorta, sotto il pericardio, dove si crede vi fa una valvola, che impedisca il rissussi del singue entratovi, e poi circondano la base, mandando alcuni rami verso il mucrone: Lé Vene, per la stessa accumi recoronario e principiano con li loro rami nella sostanza del cuore, & in particolare nel mucrone, di dove col falire, si congiungono in uno, o due canali, e sigorgano nel E 2 fine

fine della Vena cava, dove ancora mediante una valvola fi impedifce, che il fangue dalla cava non penetri in que-

fte Vene.

6 Li Nervi, detti Cardiaci sono diramazioni del Pajo vago, le quali sono così sottili, che appena sono visibili, e s'infinuano nella base frà gl'orifizi, e, siccome si veggono dispersi nell'esterna corteccia, così si congiettura che si distribuiscano nella interna sostanza, & in particolare nelli lacerti, e che portino li spiriti per la sistaltica roborazione de' medefimi: Intorno alli vafi linfatici, & adiposi, che quivi da molti si pretendono, e da alcuni si controvertono, accostandosi alla opinione del sopracitato Signor Sinibaldi, si può sospettare, che il Siero nodritizio, che col sangue passa per il Cuore, allora che nella base del medefimo, per l'innato calore di quello, ftringe, & addenfa la sua parte viscosa, e simigliante alla chiara dell'Uoyo, siccome ne forma quella finta pinguedine, così ne munge,e distilla per le strie, che scherzano nella esterna membrana, quel siero acquoso, e linfatico, che poi si raccoglie nella cavità del Pericardio ,sicchè le menzionate strie possono essere altro che veri vasi adiposi, e che legitimi vasi linfatici.

## CAP. XVI.

# Dell'Uso, e Moto del Cuore.

i Onsiderate tutte le parti del Cuore, è manisesto, che la sua sostanza è muscolare, onde viene annoverato stà li muscoli cavi, perciò il suo uso sarà comune agl'altri muscoli, cioe di servire come stromento del moto; con questa disserenza però che li muscoli, li quali non sono cavi, colla loro forza muovono l'altre membra a loro appese, e questo, come gl'altri cavi, muove solamente colla sua roborazione ciò, che si contiene nelle sue cavi-

tà, di più quelli si muovono dipendenti dal nostro arbi-

trio, e questi independenti da ogni nostro volere. 2. Il Moto del Cuore, come si è accennato (a) è di sisto- (a) Cap 14 le . e di diastole, cioè di raccorciamento, e di rilassamento di se stesso: ora, essendo chiaro (b) che la membra- 5.4. na, che investe li muscoli è nervosa, che in questa si perdono i nervi, e si portano i spiriti, e che da questa li filamenti nervosi, e li spiriti si portano entro li muscoli, e per esser ancora noto, che l'esterna struttura del cuore è muscolare, (c) & è vestita da una tale membrana, e che gl' 6.3. interni lacerti godono delle medefime particolarità, ma distinte da quelle dell'esterna corteccia, sarà altresì evidente che, quantunque nel cuore non si veggano grossi, e majuscoli li nervi (come forse ricercarebbe il suo continuo moto, ltuttavia col mezzo delle distinte nervose membrane, si promuove il moto animale di sistole, e di diastole in lui, per opera delle sue distinte parti, cioè degl'interni lacerti, e delle esterne sibre spirali.

3 Di più si noti, che il Cuore, colla Sistole manda per 1. Figura, e le Arterie il sangue à tutte le parti del corpo, siccome, sua seise colla diaftole prende dalla Vena cava, e dalla Vena polmonare il medefimo fangue, che viene da tutte le parti del corpo, perloche ancora per le carotidi, e cervicali manda il fangue alle Meningi: Di più le carotidi, e cervicali col battimento, che hanno, alzano, & abbassano le da loro formate Meningi (d), onde avviene che, nella Sie (d) Cap 4. ftole del Cuore si sà la diastole delle Meningi, e nella dia-

ftole di quello si fà la Sistole di queste.

4 Quì si considerino li spiriti insinuati negl'interstizi delle Meningi, e nel seguito de' nervi (e), & in partico- (e) Cap 4. lare in quelli del paio vago, che si diramano nel Cuore sia. (f), e sarà facile il comprendere come, colla depressione (1)cap 15. delle Meningi, nel qual tempo si mandano più spiriti al 6.6. Cuore (g), bisogna per necessità che questo si raccorci, (g) Cap. p e faccia la sua sistole (h), nel qual tempo, scagliato l'altro (h) cap sa

fangue per le Arterie, già le Meningi vengono nella diastole (a), e cessando di premere, non mandano spiriti per li (b) Cap , nervi (b), e così col cedere li lacerti alle fibre spirali del Cuore più robuste, promovono queste la diastole del medesimo (c): in questo tempo il Cuore non sà impeto verso le Meningi, onde quelle, tornando nella propria contrazzione, ritornano à mandar nuovi spiriti per li nervi (d),

e così seguitando, è chiaro che, con una mutua causalità, e con una opposizione di forza organica, si alterna il moto

fistaltico del Cuore, e delle Meningi.

Gl'Orologi à Ruota ci porgono un'essempio assai chiaro per ben capire questo moto continuo del Cuore: Si considerino in quelli il Tempo, l'Asta, ò Asse alato del Tempo, e la Ruota detta Serpentina, che muove l'Asta predetta. Questa se non incontrasse co' suoi denti le Ali dell'Asta, che sempre con empito contrario gli si oppongono, al certo precipitosamente in breve intervallo di pochi minuti terminerebbe i suoi giri Orarj: L'Asta, se non havesse quelle due Ali voltate l'una con qualche opposizione dell'altra, e passando per lo diametro di quella colle dette Ali, non incontrasse, ò pure non percuotesse li denti compartiti in quella circonferenza, in modo, permettendo il passaggio d'un dente in uno estremo, non ritardasse il passaggio, ò il moto dell'altro dente nell'altro estremo del diametro della detta Serpentina, parimenti questa in breve compirebbe tutti li suoi moti, e (quello, che fà al nostro caso ) il Tempo non portarebbe quelle sue vibrazioni, ora in una parte, & ora nell'altra, e non prolungarebbe, con quei moti fistaltici la vita à quella macchina architettonica.

64 Ora, siccome ad un sol moto circolare di quella Ruota si fanno nel tempo le vibrazioni contrarie, tutte dipendenti da un moto, ò sia empito, opposizione, ò resistenza di quelle ali, determinatamente disposte, che ora quà, ora là s'oppongono al giro di quei denti; così al moto cir-

cola-

colare del sangue, e delli spiriti animali si fanno le sistaltiche vibrazioni del Cuore, e delle Meningi, tutte dipendenti dalli moti, ò sieno empiti, opposizioni, ò resistenze della solida construttura delle dette parti, che obbligano li liquidi à produtre, in questi principali, muoventi somiglianti moti contrari, e percio continui, e scambievoli-

7 Sinoti in pruova di quanto si è detto che ne' cadaveri sempre si truovano le Meningi nello stato di depressione, & il Cuore nello stato di dilatazione, sicche pare che lo stato naturale, e la forza delle sibre di quelle sempre inclini alla sistole, e delle spirali di questo di continuo sia diretto alla diastole, onde, siccome quelle dal nuovo sangue, che empie le cavità de' loro vasi sono sforzate ad elevarsi in diastole, così questo dal nuovo concorso de' spiriti negl'interni lacerti viene obbligato à cost ringersi in sistole, sicche il primo stato delle une, e dell'altro sarà naturale, & il secondo sarà violento à riguardo della

propria construttura.

8 L'objezzione poi, che si può fare con i Cuori delle Rane, e delle Vipere, che ancora divelti dal corpo durano per longo spazio di tempo à palpitare, è un Objezzione, che sin'ora non l'hà messa in chiaro, se non che Aristotele coll'Anima materiale, e divisibile, e Galeno colle facoltà pulsifiche, e vitali, nè si sà se qual d'altro geometrico sistema sinora l'habbia esattamente posta in chiaro. Noi, coll'essempio del filo d'acciajo rivolto in spira, che per lungo tempo accostumato. da qualche muovente à spesso comprimersi, e tantosto rifaltare, e che doppo le ultime impressioni di depressione, nel ritornare al suo stato naturale, dura ancora à palpitare, fpieghiamo pur qualche poco, che le fibre spirali del Cuore per lungo tempo accostumate alternativamente à contraersi, ed à dilungarsi, eziandio disgiunte da' vasi, e da' nervi convicini, possono continuare il solito palpitamento, e la loro fistaltica vibratione.

9 Serve questo moto del Cuore (come é chiaro dalle cose dette) per ricevere il sangue dalle Vene ne' Ventricoli, e per scagliarlo dalli Ventricoli nelle Arterie, il che è cagione del celebre moto circolare del sangue, il quale portandosi così per tutte le parti del nostro corpo, le vivisica, le nodrice, e sà loro essercitare tutti li propri usfizi, per compimento della qual notizia sarà bene qui spiegare prima la costituzione, & uso delle Vene, e delle Arterie, e poi la Natura, il moto, e l'uso del sangue.

### CAP. XVII.

# Delle Vene, e delle Arterie in genere.

PEr Vena (cioè fanguisera) s'intende ogni canale membranoso del corpo nostro, che più tenue delle Arterie contiene il sangue, che ritorna dalla circonserenza al centro: Questi canali sono composti di due Tonache, cioè della propria, e della comune, la propria è tessuta di sibre lunghe, ò rette, traversali, ò anulari, & obligue, ò spirali: La comune veste al distuori la propria, e deriva dalle parti vicine, per ove passa la Vena.

(0) Cap. 14. 5 · 1 · 7 ·

2. Nelle cavità di questi canali si trovano molte valvole simili alle mezzolunari, ò sigmoidi (a), e secondo che varia la grossezza, ò diametro di questi canali, così varia il numero, e la grandezza di queste valvole, delle quali ora una, ora due, & ora trè congiunte insieme formano un solo impedimento; l'uso delle Vene è di contenere il sangue, che da tutte le parti ritorna al Cuore (b), e perciò tutte le Vene del nostro corpo, à guis di molte radici, si congiungono in un solo tronco, quale è la Vena cava, che termina colla destra Auricola. L'uso poi delle Valvole è di concedere l'adito al sangue, che scorre dalla circonserenza al centro, e d'impedire il ritorno del medessimo dal centro alla circonserenza.

off. nat. 210

3 Per

2 Per Arteria s'intende ogni membranoso canale del nostro corpo, che più denso delle Vene, e d'ogn'altro canale umorale, contiene il fangue, che fcorre dal (a) Hielde centro alla circonferenza (a): Questi canali sono compo- off. nat. 19. sti di quattro tonache, delle quali la prima esteriore si chiama Vascolare, ò Retiforme, perche è composta à guisa di rete da' Nervi, Arteriole, e Venuccie, la seconda si chiama Glandolosa, perche è guarnita di molte, e picciole glandole, come la tonaca interna del Ventricolo. & Intestini, la terza è fibrosa, ò muscolare, perche è intessuta di molti strati di fibre carnose, che la circondano à guisa di molti anelli, la quarta è nervosa parimente intessuta di fibre nervose, che scorrono rette, e lunghe à costituire densa l'interna superfizie dell'Arteria.

4 Così costrutte le Arterie nascono dal Cuore (b), e (b) Hipida formano il tronco, che si chiama Arteria magna, ò pure Aorta, dalla quale poi si diramano infiniti altri canali. che si spargono (eccettuato il Polmone) per tutte le parti del corpo, sempre scemando il proprio diametro: Chi ben osserva la descritta tessitura, la riconosce assai forte, e robusta, ma vi riconosce ancora un Principio di mollezza: E' vero, che le Tonache, muscolare, e nervosa le danno robustezza, ma la reticolare, e glandolosa, con uncontinuo inumidirla, la rende in parte molle, e così dovea essere, per potersi con facilità dilatare, e stringere nel continuo suo battimento.

5 Entrando del nuovo sangue nell'Arteria Aorta, tutto quello, che empiva le Arterie viene spinto, e violentato, & ecco, che le Tonache, come molli, cedono, e fi dilatano in diastole, ma poi la innata contrazzione delle fibre carnose, e nervose, mette in angustie il contenuto fangue, che perciò colando nelle Vene, scema in quei tubi la pienezza, e con essa il diametro, e così l'Arteria si riduce alla sua Sistole naturale, quantunque siano di sentimento contrario il Valleo, & il Bartolino; Ecco adun-

(a) Gugliel. de fang.nas.

que l'uso dell'Arteria, cioè serve ella per ricevere, contenere, e ssorzare colla sua Sistole il sangue, che dee scorrere dal Cuore per tutte le parti del nostro corpo.

#### CAP. XVIII.

Della Natura, Moto, & Uso del Sangue.

TEr fangue s'intende quella liquida foftanza, che naturalmente si contiene, e scorre per le Vene, e per le Arterie: in essa si ravvisano molti principi (a), li quali fono primieramente alcune particelle aeree, fottili, e volatili, che si manifestano in alituosi vapori allorache il fangue cavato del nostro corpo ancora è caldo: fecondo, vari fali di diversa figura, che si osservano nel siero esaminato col microscopio sopra d'un vetro: terzo, vari Rami, ò fibre abili à rapprendersi, che si ritrovano in quella denía fostanza, che chiamiamo crassamento, allorche sia ben lavata coll'acqua tiepida: quarto, alcuni globetti rossi, composti di corpicciuoli ovali, e piani, li quali separatamete sono diafani, ma aggregati caricano più, ò meno il colore di porpora: quinto, certi frammenti di folfo, che, per mez. zo della Chimica vengono fuori del crassamento in forma d'olio giallo, e rosso : sesto, varie altre molecole, derivate dalla varia combinazione delli principi già detti : settimo, molta porzione di fluido acquoso, che serve di comune veicolo à tutti gl'accenati principj: & ottavo, varie parti di chi. lo non per anche bene attenuato, e mutato in sangue, cioè non per anche combinato ne' fuoi principi come il fangue.

2. Tutta quella fostanza, detta ancora Massa Umorale, hà trè moti, cioè moto agitativo, moto fermentativo e e moto circolare: Il moto agitativo, di turbativo è quello, che vien fatto dalla diversa gravità specifica delle tante, e si varie parti, che la compongono, e con quelto si sa, che tutte quelle parti cossitutive continuamente sieno in

con-

confusione, mentre le gravi, che tendono ad occupare li spazi inferiori, sforzano, e respingono le meno gravi alli spazi superiori, ò laterali, di dove trovando la resistenza del canale, ò dell'altre parti vicine, sono respinte, rime-

scolate, e confuse colle parti primiere.

2 Il moto fermentativo è quello, che viene promoffo dalle particelle fermentative, le quali nello stato naturale, à guifa di fuoco leggiero, agitano in un temperato bollore la massa del sangue.e. nello stato morboso, l'accrescono, ò lo scemano, secondo le varie, e diverse costituzioni de mali.

4 Il moto circolare hà origine dalla contrazzione del Cuore, si determina dal sito de' Vasi, che portano, e che riportano, e dalla positura delle valvole, e viene ajutato dallo stringimento de' vasi, e dalli muscoli, che appresso da per tutto comprimono i Vasi Arteriosi, e Venosi.

Et in vero siano piene di sangue tutte le Arterie, tutte le Vene, & ambi li Ventricoli del Cuore, si stringa il Cuore in modo, che prema li suoi Ventricoli (a), ecco, (a) Capita. che viene sforzato quel fangue, contenuto ne' Ventricoli, andare in altro spazio: per le Vene non può tornare, per l'impedimento delle Valvole (b), & al contrario trova (b) Capita minor resistenza per le cavità delle Arterie (c), perciò è necessitato infinuarsi dentro di queste, dove li canali, che fi dilatano per esser molli, gli concedono lo spazio (d). ma poi questi canali contratti (e) lo mettono in nuove angustie, e, non potendo per le valvole (f) tornare in dietro, si sforza la massa contenuta nelle Arterie proporzionatamente à scemarsi col colare nelle Vene, quali con le Arterie immediatamente, ò mediatamente (cioè per mezzo degl'interstizi carnei ) si toccano, e ribaciano,

6 Rinuova poi la fistole il cuore (g), e si rinuovano le stesse funzioni, onde à proporzione che s'infinua il sangue dal cuore nelle Arterie, le Arterie ne scaricano nelle Vene (h), le quali, facendo tutte capo alla vena cava (i), fan-

9.5. (e) Cap.17. 9. 5. (1) Cap. 84.

(i) Cap. 17.

no, che colla medefima proporzione ancora fi fomministri da questa il sangue al Cuore: Un tal moto, che nelle vene è retrogrado, viene ajutato, prima, dalla positura delle valvole (a), le quali impediscono, che il sangue faccia impeto contro la corrente:fecondo,dal toccamento delle Arterie. quali, essendo quasi da per tutto contigue alle Vene, col loro battere le percuotono, e le premono, acciò fcorra via il contenuto fangue, e terzo, dalla resistenza, e dalli moti delle parti carnose, e muscolari, che appresso loro s'appoggiano.

7 L'uso del sangue è d'essere un serbatojo di molte sofrom di ftanze, le quali, benche (b) riconoscano (come tutte le altre cose create) una sola materia, contuttociò, per le diverse modificazioni, di fito, figura, grandezza, numero &c. à noi ci si rappresentano diverse, e servono non solamente per aggiungere le molte, e diverse sostanze, che nel nostro corpo debbonsi accrescere, ò risarcire, ma ancora per vivificare, e rendere atte alle funzioni animali tutte le nostre membra, il che non succederebbe, se non havesse li moti di sopra descritti: col moto agitativo, affottiglia, e rompe tutti li principii, che debbono esfer tenui, col fermentativo, dispone le partiseparabili ad effer separate nelli suoi organi adattati, e, col circolare si porta tutta la massa per tutte le membra, acciò ogni principio fi adatti à ciascuna parte, applicando fecondo Hip. (c) lo spirito allo spirito, il fluido al fluido, il folido al folido, la fibra alla fibra, il fale al fale, e co-

si si vada discorrendo secondo tutti gl'altri principi . 8 Ora, premesse tutte queste notizie dello stato naturale del Cervello, e del Cuore, che costituisce l'Uomo in perfetta falute, e vita tranquilla, farà facile l'intendere lo stato oltre naturale, e morboso delle stesse parti, & in particolare quello stato oltre naturale, che per esfere cagione dell'Apoplessia, è Morte improvisa, è il motivo

del presente Trattato.

SEZ-

### SEZZIONE II.

Di ciò, che spetta alla Notizia Teorica della Apoplessia.

A Teorica Notizia de mali si prende dalla Idea, ò sia Etimologia, e Definizione, dalla Sede, ò luogo offeso, dalli segni, dalle differenze,

dalle cagioni di quelli stessi mali: Ora, discorrendo noi della Apoplessia, appunto di questa andaremo essaminando ciascuno delli detti punti ne' seguenti capitoli di questa Sezzione.

#### CAP. I.

Che cosa sia l'Apoplessia, e quale la parte offesa.

(a), eufata ancora da Latini, altimenti viene (h) fipigata colle voci Morbus attonitus (b). Hippocrate fi ferve del termine Syderatio (c), edil volgo in (h) latin, non sò con qual fondamento, la chiama Goccia.

2 Di quefto male Galeno (d) porta la definizione con quefte parole. El privatio fenfu, & motus in universo corpore, cum functionum à voluntatis imperio prodeuntium la fione subistito supervivenien: Sicche questo termine Apoplessia fignifica un male, che accade alnostro corpo, & è appunto quello, che renducos pur troppo famigliare,

Uesta voce Apoplessia deriva dal Greco antraction

b) Celfil 6.

& evi-

& evidente qui in Roma, in particolare, nelle stagioni dell'Autunno del 1705, dell'Inverno, e Primavera del 1706, non hà bisogno di più chiara spiegazione, nè di più nojosa parafrasi.

3 Effendo che il fenfo, & il moto, fi fa per opera de (\*). Facet. fpiriti animali, e delli nervi (a), bifogna credere, che nella Apopleffia, per cui mancano tali funzioni, le partiofefe ffano, ò li fipiriti animali, ò li nervi, ò gi uni, ç gi'altri: Anzi, poiche questo male rende attonito tutto il corpo, bifogna persadersi che la lessone s'imprima nel prin-

po, biogna pertuaderii che la felione s'imprima nei prin-(b) 5.1 (4) cipio di tutti li Nervi, cioè nelle Meningi (b), che vestono il Cervello, ò la midolla oblongata, che sono il caudi-

noil cervello, o la misola obbogada; che lon l'edució (d): Apoplesia est lipi bis con ce de Nervi (c), onde Galeno dice (d): Apoplesia est lipi bis contra passo in que communi omnium nervorum principio patien-(s) tem, te, connes corporis particulæ motum, & sensum simila mistic. con te, connes corporis particulæ motum, & sensum simila mis-

(c)Lobbe. 4 Qui fi noti, che nel nostro corpo secondo Hipp. (e)

""" Circulo enim fallo principium non invenitur; onde se il

principio de Nervi è doppio, cioè, uno prossimo, che se

(0.5-1-1-1 no le Meningi, midolla oblongata, e midolla spinale (f),

e l'altro remoto, ch'è il Quore, e le Arterie carotidi, e cl'altro remoto, ch'è il Quore, e le Arterie carotidi, e corticali, che cofituiticono le Meningi (g), fi poffono con ragione riconofecre per patri offete nella Apopleffia, non folo le parri contenute dentro il cranio, ma ancora quelle; che fono rinchiufe nel Torace. Poficiache fe il Quore nella Sincope, ò in altro fuo male ceffa di trafinettere il fangue alle Meningi, ne fiegue per neceffità l'Apopleffia.

CAP.

#### CAP. II.

### Delli Segni della Apoplessia.

1 DEr conoscer li mali nella medicina si sa capitale de segni, li quali altro non sono, che (a): Ea, qua (1) Rimh sensitiva di quali altro non sono, che (a): Ea, qua (1) Rimh sensiti a di quali di se corpor en segni adam se sensiti a sa cono ciò che, cadendo sotto la pruova de nostri sensi, ci sarà venire in cognizione di tal male.

2 Questi iono di più forte: altri dimostrano colui che vi è fottoposto, altri l'Apoplessia imminente, altri la presente, altri distinguono l'Apoplessia dagl'altri mali,

& altri ne predicono l'esito felice , ò infelice .

2 Secondo Hip. (b), sono sotroposti all'Apoplessia più indiatata più ind

4 Qui finoti, che alle volte non precorre fegno alcupo della imminente Apopleffia, & alle volte, oltre gl'accennari fegni, precedono aucora, come avvifi le Scotomie, l'Incubo, i lo firidore de denti nel fonno, il raffreddamento delle effremità, l'abbondanza del mucco, e la gravezza.

della Tefta .

5 Li fegni della Apoplessia presente sono manisessi alle l'Uomo di prima sano, almeno apparentemente tale, alle volvolte in un fubito, & alle volte à poco à poco cade colla privatione del moto, del fenfo, e della voce, reftandogli folo il respiro, e quello tal volta difficile: dorme profondamente, anzi ronsa, e le membra rilassate cadono col loro peso, come quelle de morti: gl'occhi ora sono sospesi, & ora chiusi: il polso intanto è forte, pieno, 'e senza febbre: non si può s'regliare, la faccia è del colore naturale, & alle volte hà la spuma alla bocca, & alle volte la rilassazione dello Sintere dell'Ano, e della Vescica, cioè, da sè evacua seccie, & urina.

6 Lo Stercore diffingue l'Apoplessa dal male detto Caro: l'esser lenza febbre, & il non potersi destare, la dissingue dal Letargo: la fievolezza delle membra, dalla sossocia Uterina, e la pienezza del posso, & il colore naturale della faccia, dalla Sincope: si conosce la privazione del senso, e del moto col pungere, pizzicare, to crecer violentmenne le diata, si veller peli, ò capelli, & altri fomiglianti strazi, nelli quali l'Apopletico non si

(2) Lib. de rifcuote, come ben nota Hip. (a)

7 Li segni prognostici ci vengono additati dal medesimo Oracolo (b). Syderatis si bemorphoides accedant utile
per si: si: si frigiditates, & corpores malum. Bi Syderatis si
spiritus agra latione sudor accedan, lathule: Rursin in
tis sistis si chris accedat; solutio st. Syderationes de repenre exolutorio modo contingentes, sebre insuper temporis
progressa accedante permiciose sum.

8 Sinoti, che qualche volta si risolve ancora per urina, alle voste per salivazione, e bene spesso degenera (c) 04/64: in Paralista. Delli segni mortali si legga lo Schenchio (c).

### CAP. III.

# Delle differenze della Apoplessia.

Econdo le cose dette di sopra (a), pare che le Apo- (a) Janese. Deffie possano variare nelli gradi, e nelle apparenze, quindi è che gl'Autori le riducono tutte alle seguenti spezie. L'Apoplessia ò è fortissima, ò forte, ò leggiera, ò o legitima, o spuria, o idiopatica, o simpatica, o spora-

dica, o endemica, ò epidemica.

2 Si chiama fortissima quella, che, ò subitamente toglie la vita, overo appena ci fà sentire il polso, con gran dubio del respiro, onde conviene accostare alla bocca dell'apoplettico il lume, ò le piume per vedere se egli respira: si chiama forte quella, che và accompagnata con un respiro violento, ò collo stertore, ò ronsamento, e si chiama leggiera quella, nella quale il respiro, & il polso

sono ordinati, e placidi come di sano.

3 Si appella Apoplessia legitima quella, che viene senza esser precorsa da alcuna apparente occasione, ò da altra indisposizione, si dice poi spuria quella, che hà l'occasione da qualche percossa, ò ferita, ò rottura del Cranio. ò dal fumo de' carboni, de' fulmini, e fimili ; di più fi chiama legitima quella, che priva di fenfo, e di moto, e che rende attonito tutto il corpo, e si nomina spuria quella, che nel medesimo modo ossende qualche parte, come braccia, gambe, lingua &c. Si noti, che questa spezie impropriamente vien detta Apoplessia, e che meglio si nomina Paralisia, essendo qui solo riportata, poiche Hipp. (b) chiama col termine Syderatio tanto quella, che offen- (b) Ut infe de il tutto, quanto quella, che offende una fola parte.

4 Vien dettaldiopatica quell'Apoplessia, che hà la sua cagione dentro il cranio,e si appella simpatica quella, che deriva, ò dalle lesioni del Cuore, ò da altre cagioni aggrega-

# image

available

not

rali, quali fono l'aria; il cibo, la bevanda: il moto, la quiete: il fonno, e la vigilia; ciò che fi evacua, ò fi rattie-

ne , e le passioni dell'animo .

3 Secondo fono cagioni remote dell'Apoplessia tutti gl'esterni accidenti, come sono le cadute, e le percosse della testa, e dello stomaco: le ferite, o frangimento del Cranio, lo sparo delle Bombarde; anzi un semplice schiafo, e leggati nel quinto degl'Epidemi quel Testo Virgo illa pulchra Nerii, la quale percossa nel Sincipite lata mana a muliercala ludente & co. nona mortaa est.

4 Terzo le indisposizioni precedenti, come ò di evacuazioni soppresse, ò di stussi smoderati: li studi, le applicazioni, li pensieri, e le passioni dell'animo: le Asme, gl' Ancurismi, le Varici, & altri mali, ò tunnori insorti, co-

me dicono le scuole, ò per sè , ò per abscesso.

5 A queste ultime si riducono li temperamenti, e le costituzioni de'corpi, disposti à tal male, quali sono li sierosi, ò stemei: l'età de' Vecchi; li tempi d'Inveno: le costituzioni de' Venti Boreali, & Australi, e cose simili. Ora veniamo alla ricerca delle cagioni interne, e prossime.

### CAP. V.

Delle cagioni interne, e prossime della Apoplessia.

n Per cagione interna, profilma, e congionta fi intende cio, che (a) in ipfo Animalis corpore confflit, ut (a) Exca.

fant humoret practer naturan affetti, onde nella Apople.

fia comunemente dalli Prattici vengono incolpati (b), historia, giu co troppo copiofo, of travafato, tercondo, il fan est gue o troppo copiofo, of travafato, terco, qualche enfagione prodotta dentro il Cranio, e per quarto, li vapori narcotici, che invicchiano li fipiriti: A queste cagioni fi ag-

Josephin Cocali

giungano li Polipi del Cuore, delle Arterie, e delli Seni della dura madre: le convulfioni del Cuore, e delle Meningi: li firangolamenti delle Vene, e delle Arterie, in particolare di quelle, che penetrano il Cranio: la Paralifia del Cuore, e delle Meningi, & altri vizj, de quali fi difcorrerà qui fotto diffulamente.

2. Tutte queste, tanto diverse cagioni, così interne, come esterne, possono concorrere separate, e congionte à partorire un sol prodotto, quale è la Morte improvisa, onde non è maraviglia se gli Autori, che discorrono di tal male, mossi ancoressi dalle molte aperture de' Cadaveri, ne' quali sempre si è trovata varia la cagione, habbiano variato in deciderne, colla propria sentenza, la vera origi-

3 Ciò è stato evidente nelli prossimi passati tempi del-

ne.

le frequenti Apopleffie Romane, quando per la vigilante attenzione del mai à baflanza lodato Pontefice Regnante CLEMENTE XI. fi fono in publica Sapienza Romana aperti molti Cadaveri delli morti di un tale accidente, & Colembra de la cui de la cocidente, & Colembra de la cuni fi fono veduti li fieri nelle cavità del Cercate. 3. vello, in altri il fangue feiolto, come un fiero quafi roffo in altri il fangue traboccante, in altri il fangue fravafato, in altri il falgue traboccante, in altri il fangue fravafato, in altri il Polipi ne' foni della dura madre, in altri il Polipi ne' oni della dura madre, in altri il Polipi ne' oni della dura madre, in altri il foni della dura fini, altri prodotti, che da la concentrati della di prodotti della dura fini, contre dell'altrate, e poi rotte vicino al Cuore, in altri le Vomiche nelli Poliponoi, & in altri, altri prodotti, che da

lungo tempo generati, in un subito poi, ò colle rotture, ò colle pressioni, ò con gli allagamenti, sono stati cagioni immediate della morte improvisa.

4 Quindi si deduce che, secondo le varie disposizioni, & indisposizioni de Corpi, variano altresì li primi propripi di questo male, e varia ancora il modo, col quale operano: Ora per esponere con chiarezza maggiore l'az-

zione,

zione, colla quale operano tutte le cagioni valevoli à produrre l'Apoplessia, sarà bene spiegare separatamente quelle, che sono prodotte dalle percosse, dalle ferite, e dalle rotture del capo, poi dalli vizj delle parti solide, e suide, e per ultimo dalli Vapori Narcotici, e da ciò, che à questi siriduce.

# CAP. VI.

Della Apoplessia prodotta dalle percosse del Capo, e dello Stomaco.

PErcossa, ò contusione, ò pure collisione (a) est cum (a) Galt.to exterior superficies percussi corporis continuitatem fervat, multa verò exigua divisiones in profundo constituerint: Nelle percosse adunque della Testa, senza rottura della Cute, si lacerano le piccole arterie, e vene, s'irritano li Nervi, e si scuote il Cervello. Per la lacerazione delle Arterie, e Vene si stravasa il sangue, che alle volte si risolve insensibilmente, & alle volte suppura, cioè si corrompe, e converte in marcia, & in tal caso, se il sangue ò per le suture del Cranio, ò per la comunicazione de' Vasi penetra, e si raccoglie sopra, ò frà le Meningi, allora (b) suppurari necesse est, & in una tale corruzzione febres, & dolores accidunt (c), onde molto più le Meningi (c) 14. 1. compresse restano incapaci di ricever il sangue, & inabili à tramandarne li spiriti per li nervi, & cagionano l'Apoplessia.

2. Le irritazioni de' Nervi nelle percosse producono tali contratture delli medesimi, che ò strangolano li vasi sanguiseri, attorno i quali si avviticchiano, onde mancano i spiriti alla Testa, ò pure, continuata una tale contrattura sino al suo principio, impediscono il passaggio de' medesimi spiriti per gl'altri canali nervosi, e così ragionevolmente succede nella violenta percossa fatta nelle Tem-

pia alli Giustiziati colla mazza, come anche si può credere, che accadesse quella morte improvisa succeduta (a) Dife. per la percossa di un sasso, come riferisce Nic. Fontan (a), e quell'altra, accaduta per uno schiasso, citata da Beninve-

nio (b), Ildano (c), e Schenchio (d). (c) Cent 5. obf \$5. tej Obf fol.

3 Può ancora ciò derivare dal sangue stravasato, e suppurato, che irrita, e convelle quei filamenti, che dal Pericranio communicano colla dura madre, la quale ritardata nel suo moto, non ispinge li spiriti per li canali nervofi.

4 Di più, nelle percosse si scuote ancora il Cervello, il quale per una controforza, e per una ripercussione battuto, e scosso, perde nella superfizie corticale, che è sostanza molle, quel reciproco toccamento con le Meningi, che (e) è necessario per la condensazione delli spiriti animali. quali per gl'interstizi delle Meningi, sono poi spinti alli Si-

funcoli radicali de' nervi, onde Hip. (f) quibus occasione aliqua cerebrum fuit vehementer concussum, mutos fieri pro-(e) L. i.de tinus necesse est: ed altrove (g). Quibus concussum fuerit

cerebrum, vel ex plaga dolaerit, aut aliquo cafu, his illicò vox deficit, neque vident, neque audiunt, fere intereunt.

(h) 6. 4th. Come ancora (h): Ex capitis iblu obmutescentia, & desipientia malum.

5 In proposito delle percosse, ogn'un sà, che un colpo dato con empito nella regione dello stomaco, più d' una volta hà apportato una fubita morte, e ve n'è il caso

(i) 5. mort. in Hip. (i) Puer à Mulo percussus Ventrem, & Hepar, mortuus est quarta die, di cui dopo ricevuto il colpo, frà le altre cose dice, che non intelligebat quiequam:Per comdie jeur prendere come ciò siegua, sappiasi col Willisio (k), che externa Ventriculi tunica tota prorsus nervea existit: e di più, che Nervi paris vagi ad Ventriculum delati, juxtà orificia plexus infignes constituunt, per li quali poi conclude, che cum Cerebro, & precordiis mirè communicat,

e così farà facile il concepire, che nelle percosse fatte allo ftomaflomaco, li Nervi del paío vago, & in particolare li Cardiaci, fi convellono, e che una tale convulsione, comunicata immediatamente al Cuore lo fa restare contratto, e senza moso, ò pure communicata alle Meningi, là dove principia il paio vago, chiude la strada all'inssussio de sipiriti per li rami cardiaci, & il cuore resta paralitico, onde per necessità (a): Cordis, siwè oris ventricali morsus, mac o anticolo de lam.

#### CAP. VII.

Delle Apoplessie, cagionate dalle ferite

DEr ferita s'intende (b) Solutio continui cruenta, O (b) Ex Gab. recens excitata in partibus carnofis à re incidente, ut . 6 4 O perforante : quando una tale foluzione si fà nella Testa meth ! vengono offesi li quattro Tegumenti comuni, & alle vol- merh a tite il Pericranio, & il Perioftio, nel qual caso la ferita è più pericolofa; e perche queste parti sono intessute di Arterie, Vene, e Nervi, nella loro foluzione fuccede bene spesso tutto ciò, che si è detto delle percosse (c), poiche le (c) Capan Vene, e le Arterie incise, e lacerate, per una grande Emorragia possono deviare il tragitto de' spiriti, per le marcie ancora, che quivi si raccolgono, si irritano li nervi, che, convulfi, strangolano li vasi sanguiferi, ò pure la Midolla oblongata, come ancora, per le medefime marcie, penetrate per le future, ò per gl'altri rami fanguiferi dentro la cavità del Cranio, si convellono le Meningi, e si impedisce la separazione del succo nervoso.

2 Di più li nervi facerati, & irritati, & anche li filamenti, che dal Pericranio per le future fi congiungono, alle Meningi, possiono partorire una tale contrazzione, che ò sospendendo il moto della dura madre, ò strangolando, come sopra si è detto, le Vene, e le Arterica, o la

Midolla oblongata, proibifcono l'irradiazione delli spiriti animali per li nervi, onde mancano il fenso, & il moto. a) In process. e perciò dice Hip. (a): nullum capitis vulnus lavitèr contemni debet , e ne rende la ragione , quià five delirium accefferit, five alicujus membri Syderatio, periturum bomi-(b) L. rad, nem sciendum est, e lo Schenchio ne riporta (b) li funciti

fuccessi.

### CAP. VIII.

#### Dell'Apoplessie derivanti dalle rotture del Cranio.

D Ottura fi chiama (c) illa continui folutio in offibus (c) Ex Gal. I excitata ab ittu rei dura : fuccede bene fpello nel Cranio, ò per cascate, ò per percosse, & alle volte con ferita, alle volte senza: Di più queste rotture del Cranio fono di molte spezie, che dalli Prattici si chiamano Rima, Contufione, Sede, ò impressione dello Stromento, che offende, Depressione, Dedolazione, ò scheggiamento, e controfissura. Tutte queste spezie portano seco la so-(A) Elle l'all luzione del continuo (d), ò evidente, ò nascosta, e perciò accade, che il fangue stravasato, e corrotto in marcie, non Colo ma t. di rado penetra dentro la cavità del Cranio, & offendendo la dura madre, induce all'improviso la morte, ò pure come vuole Hip. (e) in offis precissione desipientia si in va-(c) 6. a; h

cuum penetraverit . 2 Per le offese della dura madre, che, ò si contrae, e s' increspa, ò si rilascia, e si illanguidisce, ecco quello ne siegue (f): Si cerebrum, membranæve ejus vulnus accepe-(f) Cel/4 1. rint O.c. fenfus obtunduntur, appellatique non andiunt, trux vultus oculi quafi refoluti nervi difienduntur, O percunt: e

med. adm. ne ha la lítoria Zaccuto Lusitano(g). Per le offese poi delle 1. 4. 46.1 Meningi, tal volta si offende ancora la sostanza del Cervello, la quale essendo più facile à corrompersi, e per non

non haver il declive per colare, più pertinacemente offende le continenti membrane, onde (a): Quibut divi[innefl Cerebram; iif febris; & billiofus vomitut lipervornit: & altrove (b): Si concussim fuerit, statim muti fiunt: (b) raph
di più (c), difiisso letbale est, e Galeno (d): Valvera Cerebri, que aliquatento in ventriculos penetrant, etiam af
firunt mortem.

3 Si noti, che bene spesso le scheggie, ò depresse, o delevate del Cranio, irritano le parti nervose della dura madre, ò del Periostio, ò del Perioranio, persoche indotta l'inevitabile convulsione delle membrane, frequentemente questa produce quanto Hip. attribuisce alle offese del Cervello, che non è capace di senso, ma solo di

putrefarsi .

4. Non vi hà dubio, che le Convulsioni, e gl'accennati Testi d'Hip. si possiono spiegare colla dottrina della ponezza, e del voto, ò vogliam dire de Repteisone, o Inamitione Nervorum, ma dove si tratta dello scheggiamento del Cranio, ò della purrefazzione degl'umori, pare che l'irtiramento venga ad essere l'immediata cagione delle convulsioni, e che il celebrato pieno, e voto, se pure vi sia, sia più tosto un'essere dell'irritamento, che n'e la originaria cagione.

### CAP. VIII.

Si spiega, come per le offese di una parte della Testa succedano le Paralisse delle membra opposte.

I Olò che bene spesso si offerva in prattica, cioè, che nelle percosse, serie, ò rompiture del Granio fuccedono tal votra al principio, ò nel profegiamento della cura all'improviso la Paralista degl'Articoli, ò membra

bra opposte. fù altresì osservato dal diligentissimo Hipo-(a) L 1. de crate, il quale dice (a): Si Cerebrum fauciatum fuerit, aliquam corporis partem Syderatam fieri, ac perire necesse

(b) L coat. eft: & altrove (b). Qui ex vulnere impotentes fiunt corpore , febre quidem accedente citrà rigorem , fanantur ; non autem accedente , fyderati fiunt dextra , aut finistra parte :

Val. 17.18. E più chiaro (c). Cum suppuratum fuerit, desipiens eger moritur, & convulsio plerosque corripit in alcera corporis parte. Si quidem in sinistra parte corporis vulnus babeat, in dextera convulsio corripit O.c. funt autem, O qui syderati fiunt, atque fic percunt.

2 Per ispiegare li quali Testi è necessario rammentarsi (d) 5.2.6 di ciò, che da noi è stato nuovamente osservato (d), cioè, che lamidolla oblongata, al difuori è inteffuta di fibre, che scambievolmente sopraposte rappresentano una treccia di Donna, onde avviene, che molti nervi, che si diramano da una parte hanno le radici dall'altra ', come per essempio quelli, che si spandono per lo braccio destro, facilmente, per un tale intrecciamento, possono havere le loro radici dalle fibre finistre delle Meningi : il medesimo s'intenda delli finistri procedenti dalle destre, e così si vada discorrendo ancora di molti, se non di tutti gl'altri nervi, che hanno origine immediata dalla midolla spinale.

3 Quindi è, che ciò supposto, è chiara cosa che, se nella parte destra delle Meningi, ò dell'Orbe del Cervello, ò del feguito della midolla oblongata, per umori, che opprino, à per convulsioni, strangolanti, è per altro difetto, s'impedifca il tragitto del liquido animale per quelli menomi Interftizi, tofto fuccederà, che il braccio, ò coscia, à altra parte finistra, alla quale consentano que' filamenti nervosi, resti ò convulsa, ò stupida, ò priva affatto di fenso, e di moto, posciache li nervi di queste parti non . ricevono il necessario tributo delli spiriti dalla parte opposta, che è offesa.

4 Di

(a) S.s.c.6

4 Di più si ristetta (a), che li Nervi, li quali procedono dalle Vertebre, sono stretamente legati, come da un forte anello, dalle sibre tendinose delle membrane, che li vestono, onde ben facilmente può accadere, che in qualche irritazione, e convulsone della dura madre, tirate più del dovere le sibre, che formano tal'uno di questi anelli, possano strangolare quel ramo de' nervi, e per conseguenza, impedire l'affluenza delli spiriti à tutte quelle parti, per le quali si spande quel ramo, onde per necessità poi ne viene la mancanza del senso, e del moto di quelle membra.

5 Questi sono li mali attoniti, che derivano dalle cagioni esterne, ora veniamo à quelli, che riconoscono la loro origine dall'interno, e dalli vizi delle stesse parti co-

stitutive.

# CAP. X.

Delle Apoplessie originate dalli vizj delle parti solide convulse.

2 La forte tenfione è lo ftesso, che la convulsione, la quale cade, in particolare, sopra le fibre nervose, e mufcolari (c), le quali raccorciandosi, & accostando li pro- (c) Ex Gal. de trema pri estremi, possono ora contraere il Cuore, ora fermare palp.e.s. il moto delle Meningi, & ora strangolare i vasi sanguiseri, e linsarici.

3 Il Cuore, ch'è un muscolo cavo (d), e che stà in con- (d)s. 12.15.

tinuo moto di fistole, e di diastole, primieramente può convellersi per difetti à se propri, come per essempio nelle forti passioni dell'animo, ò pure nell'incunearsi frà le sue fibre qualche sale fisso, ò altro aculeo, si può talmente irrigidire, e contraere, che non ammettendo, e non fomministrando più sangue alle parti, sa che manchino ancora li spiriti animali alle Meningi, e quindi alli Nervi.

A Secondo può convellersi per difetti altrui, posciache nel medefimo modo, che il Ventricolo, per cagione ester-(a) \$. . . . na di una percossa gli può impedire il moto (a), può altresì in un momento fargli cessare tutte le funzioni vitali per mezzo de' medefimi nervi cardiaci, contratti da qualche principio interno, cioè da alcuni forti, e rigidi aculei, ò di veleni bevuti, ò d'altri umori irritanti, e quivi depofli. Di più, lo flomaco colle fue depravate concozzioni può preparare alcune impurità irritanti, quali poi insinuate col Chilo, e col fangue nel Cuore, quivi divengono cagioni immediate di una idiopatica convulsione, & il medessimo appunto possono cagionare tutti le altre viscere depurative del fangue, se lasciano, ò insinuano simili impurità aculeate, e pungenti nella massa umorale.

5 La dura Meninge, che hà l'offizio di alzarfi, e di ab-(b) 5.144 baffarfi (b) ugualmente fopra il Cervello , se patisce per le menzionate occasioni qualche idiopatica, ò simpatica convulsione, fospende in un subito il suo moto, e fà mancare la tanto necessaria irradiazione de' spiriti animali, anzi, poiche questa siegue à formare tutte le diramazioni de'nervi , allorache è convulsa può restringere quegl'interstizi, per li quali debbono passare li detti spiriti, e sare ciò, che (c) L. 4 Hipocrate volle attribuire al Cervello, cioè (c): Cere-

brum autem cladem perfert etiam ipfum non fanum existens; fed fiquidem radatur turbationem multam fuflinet , 6- cerebrum convellit, ac distrait totum bominem, qui in se ipso vocem non edit , & Suffocatur , & hac affectio Syderatio , O. Apoplexia appellatur . 6 Li

7 Finalmente lo stesso può succedere ne' vasi linfatici, che per lo strangolamento ingrossati facilmente si rompono, onde poi allagano dentro il Cranio le linfatiche sierosità. Anzi, notandosi, che il sine della midolla oblongata, cioè il principio della midolla spinale, essendo formato à treccia (d), soggiace alle tirature delle sue sistema si può sospettare, che quivi ancora possa al di fuori succedere un tale strangolamento, che impedisca poi l'in-

terna irradiazione delli spiriti.

# CAP. XI.

Delle Apoplessie prodette dalli vizj delle parti solide rilassate, e languide,

El nostro corpo ogni estremo è vizioso, ond'è, che quelle medesime parti solide, le quali convulse possono indurre l'Apoplessia, quelle appunto rilassate, e languide possono partorire il medesimo male, e quantunque ciò possa succedere de conseguenti alla mancanza
de' spiriti, che sogliono rinsorzarle, tuttavia qualche
vol ta con tutta l'assuenza di quelli possono essere nella
loro

loro constituzione così deboli, e fievoli, che, non facendo resistenza colla propria robustezza all'elastico del contenuto spirito, si rendono molli, sè imporenti ad esfercitare le proprie forze, onde poi gl'umori resi inabbili al moto, non somministrano i spiriti bastevoli ad una così necessaria vigorazione.

2 Sia il Cuore coftrutto di fibre languide, e molli, ecco che perde il fuo bifognevole vigore (come accade in certe paffioni dell'animo, nelli timori, e nelle applicazioni alli fludj, & alle fatiche (a),) & in tal caso con minor copia, e moto si diffribuiscono li spiriti alla testa, e perciò ficcome reciprocamente manca chi muove in siftole, e diastole il Cuore, e la dura madre, così respettivamente manca chi tradia tutti gl'altri organi vitali, spiritali, motorj, e sensitivi, onde al mancare le operazioni di quello, mancano tutte se altre operazioni del rimanente del coppo.

3 Anzi, ficcome fuccedono le Paralifie in molte parti del corpo, così possono accadere ancora nel Cuore: s'impedifica, ò per ostruzzione, ò per compressione, ò per compressione, ò per compressione, ò per altra cagione il commercio degli spiriti dal Cervello al Cuore (b), ecco che questo resta languido, e senza moto: ora in tale stato qual Uomo portà mai vivere un momento senza la distribuzione del Nettare vitale, e senza la ripa-

razione del liquido animale ?

4 Lo flesso può succedere nella languidezza, fiacchez-

za, e nella Paralifia della dura madre, la quale coricata languida fopra la conneffa fuperfizie del Cervello, i impecosta di dice l'infinuazione delli fipriri per i fuoi interfizi; (c), e in confeguenza per le radici di quei nervi, che fi fpan-

dono poi per tutto il corpo.

5 Li canali Arteriofi, e Venofi, essendo anch'essi composti di solide sibre (d), allorache in qualche parte s'indeboliscono, cedono facilmente all'empito del contenuto, e corrente sangue: quindi dilatandosi quelli in Aneu-

rif-

rismi, e questi in Varici, arrivano bene spesso à rompersi nelle cavità del nostro corpo, e così stravasandosi per tal rottura il sangue, manca alle membra la vita. Una tale dilatazione dentro il Cranio, ancor che senza rottura, comprime le Meningi, & impedisce il corso delli spiriti per li nervi.

6 Lo stesso di dica delli vasi linfatici, e forse ancora del caudice de' Nervi, ò della midolla oblongata, e si noti, che in questi casi sempre precedono le gravi, e longhe indisposizioni.

# CAP. XII.

# Della Apoplessia prodotta dalla densità delle parti fluide .

E parti fluide del corpo, che fogliono viziarsi per produrre l'Apoplessia, sono il Chilo, il Sangue, le Linfe, & il Succo nerveo: il vizio di queste parti confiste ò nella insolita spessezza, ò nella troppo sciolta fluidità, ò, come nota Hip. (a) nell'eterogenea acrimonia: sianda 9. Di questa acrimonia si è parlato di sopra (b), ora discorteremo della spessezza, e nel seguente capitolo della sfluidità.

3 Il Chilo non bene depurato, ne volatilizato, ne reso fluido somministra al sangue, e depone nel Cuore certe viscose fibre somiglianti à quelle del latte rappreso in quel Cacio, che chiamiamo Provatura, le quali insieme avviticchiate formano i polipi, ora sanguigni, ora carnosi, & ora & ora ossei, secondo la mescolanza degl'altri principi più, ò meno sissi: Questi come corpi densi, e grossi, che con mille branche s'incastrano frà li lacerti, arrivano talora à chiudere gl'oriszi, onde, impedito il corso del sangue, mancano al Cervello le essenze volatili, materie delli spiriti animali.

4. Questi stessi polipi si formano talvolta nelli seni della dura madre, dove impediscono il resiusso del sangue, che (1) 5.144. deve imboccare (a) nelle menome vene Jugulari, onde satto un gonstamento universale di tutti gl'altri vasi, ne viene per conseguenza la compressione di molte radici de' nervi, (b) s. de che vale à dire l'impedito passaggio delli spiriti per li ner-

vi; onde è chiaro ciò, che determina Hip. (b) Dum songuis non movetur, sieri non potest, quin universum corpus quiescat.

jeat.

crate (e) con la inedia.

6 Questa densità, ò grossezza partorisce ancora li
(1) L. de tumori di tutte le sorti, li quali ò colla mole, ò colla suptili de su purazione possiono far restare gl'infelici (f): velùt sydere
mole, s. l. listos, quemadmodum veteres putaverunt, e possiono indurtre tutto ciò, che si è riserito (g) derivare dagl'Aneurismi.

7 Tutto quello, che finora si è detto si può con proporzione applicare à quelle linfe, ò tenui fieri, ed al succo nerveo, ò liquido animale, che si separano dentro la

cavı-

cavità del Cranio, anzi essendo l'una, e l'altro liquidi? che continuamente hanno commercio col fangue, e che lo rendono fluido, e volatile, se mai si viziano in grosfezza, ò in acrimonia, possono esser unica, e prima cagione delli difetti, e delle densità del Chilo, del Sangue, editutti gl'altri umori.

#### CAP. XIII.

Delle Apoplessie derivanti dalla fluidità degl'umori.

E medesime parti liquide, & umorali, che sono \_\_ fottoposte alla densità , sono altresì capaci di peccare in effer troppo fluide, e sciolte, cioè in haver li principi coffitutivi meno congionti, e più difuniti frà loro.

2 Se il Chilo, che naturalmente dee havere una de- . terminata, e mediocre confiftenza fia troppo sciolto, e troppo fluido, ecco, che communicato al fangue, rendera ancor questo troppo sciolto, e troppo fluido.

3 Sia tale il fangue, cioè à dire habbia li fuoi principi disuniti, ecco che viene à perdere l'unione di quelle parti, che componevano la sua fibra (a), quindi sfibrato che is. sia, si dà adito alli spiriti, che sono aerei, volatili, e mobili, à fuggire da quel misto, onde svaporando quefli nel modo, che svaniscono i spiriti dalli liquori, che ne sono pregni, e che sono tenuti nelle ampolle aperte, fvanisce altresi il principale agente del moto, del senso, e della vita (b) .

4 Di più, stabilito troppo fluido il sangue, e troppo 18. difgiunti li fuoi principi, per confeguenza tutti gl'altri umori, che da lui, come da fonte principale, derivano, e che ricevono li stessi suoi principi, tutti diveranno più sciolti, e più fluidi, onde lo spirito animale sara più

acquo-

acquofo, che fpiritofo, la faliva, il fucco pancreatico, la bile, lo fperma, e tutte le linfe foggiaceranno ad un universale scioglimento, e poiche questi umori hanno il circolare comercio col sangue, per necessità si farà stabile, e permanente un tal vizio, il quale già mai sarà rimediabile dalla Natura, ond'è inevitabile, che manchino in brieve tempo tutte le operazioni.

Ç Quefto ścioglimento non di rado fi fa palefe nel fangue, che fi tramanda dal nafo, ò da altre parti, e nel medefimo modo ſpeſfio è cagione di certi fillicidi dello ſteſſfo ſangue reſo icoroſo, & a guiſa della lawatura della carne, dentro le cavità del noſtro Corpo, & in particolare in quella della Calvaria, li quali fillicidi o per la quantità, che opprime (a), ò per la qualità, che col marcire poi irrita le parti nervoſe (b), impedifcono con gran facilità la diffribuzione de' ſpiriti nelle radici de' Nervi.

(a) 5.2.c.6. 7. 8. (b) Ibid.

> 6 Finalmente questa fluida costituzione d'umori porta feco l'inumidire, e l'amollire più del dovere le parti continenti, che da loro vengono bagnate ponde fi rimova tutto ciò, che siè detto partorirsi dal vizio della fiacchezza

(c) 5. 2.6. delle parti folide (c).

7 Quello, che siè detto del Chilo, e del Sangue, come di una primiera cagione, e principale, s'intenda ancora
degl'altri umori, li quali, se per qualche morbosa occafione, ò si consunicano al sangue in abbondanza, e sciolti, ò pure con esso loro fomministrano qualche principio
fondente, che disciolga la unione della massa umorale,
the disciolar prosporte se recardere ciò, che dice Hin (d)

(d) L 1 de merb 5. in un subito possono sar accadere ciò, che dice Hip. (d)
Multi frequenter ab bis mutuli siunt, & Syderantur manibus, & pedibus, & lingua impotentes redduntur.

Lumber Look

### CAP. XIV.

#### Delle Apoplesse cagionate da Vapori Narcotici.

1 Sl chiama Vapore Narcotico quello, che, havendo forza d'invifchiare, legare, & arreflare li fpiriti, impedifce loro il moto, e produce in noi un fonno violento: fi hanno questi vapori non solo dall'uso de' medicamenti sonniferi, ma altresì dalli fumi de' carboni, e de' fulmini, e dalle traspirazioni della Terra, e del Vino. (a)

2 L'Oppio, come si hà da Plinio (b): Ess fuccus ce papavere babens per somnum vim (si copiosor sumatur) mortsseram. Niccolo Lemery (c) dice che l'oppio è una lagrima, che distilla dalle reste de papaveri, che si truova nella Grecia, nel Regno di Cambaia, e nelle vicinità del Cairo in Egitto: che quegl'abitatori la ritengono per loro uso, mandando à noi il meconium, che è il succo di quelle teste de l'apaveri, cavato per expressorem, e che l'essenza di quella lagrima è gommosa, e attaccaticcia, e che si conosce la migliore dall'essera cossisticia, quale, viscosa con ella è, portata al toccamento de' nostri spiriti gl'inviluppa, e lega in modo, che così intrigati perdono il loro moto.

3 Ora, se dal moto delli spiriti (d) si effercitano in noi si sensi, e li mori animali, e vitali; & un tale essercita contrario ci costitutice nelle vigilie, per la ragione de contrario la quiete, ò almeno la pigrizia delli spiriti, ritarderà in noi tali operazioni, e ciò ci cossituti nel sonno, e se il visco dell'oppio hà forza di ritardare, e d'impedire il moto delli spiriti, per conseguenza egli sarà sonniero, è narcotico, e se il sonno sarà conciliato da una gran co-

(a) L. 1. de morb 7. (b) L. 10.

....

pia di tali vapori, per la quale li spiriti restino affatto privi di moto, allora il fonno diverrà perpetuo.

(a) Stulte quid oft fomnus , gelide nifi mortis (a) Cold. amor. lib.z. imago ?

> 4 Nel medefimo modo operano li fumi de carboni accesi, dalli quali essalano alcuni solfi bituminosi, & impuri, che tirati, ò col respiro nel sangue, ò coll'odorato dentro del Cranio, subito inceppano li spiriti, e rinuovano le memorie di Q. Luctatio Catulo (b): Li fulmini , che fono essalazioni bituminose accese nell'Aria , fempre portano feco fimili fumi, che inspirati, rendono attoniti li Viventi : Le evaporazioni folfuree della Terra quali essalano ne Terremoti, da certe Voragini, e nelli tempi dell'Estate assai calda, ancor esse, essendo della stessa natura, pantorirono li descritti effetti à Minoe

Rè di Creta nelle Terme Siciliane (c) .

Li Vini, & in particolare quelli, che spirano un certo spirito sumoso, per le parti solsuree, che in loro abbondano, hanno ancora una fimile forza, anzi li spiriti, che sono in tali Vini, per esser di gran moto, con esso loro portano queste parti solfuree, onde sono cagione, che, ò infpirati nel continuamente maneggiarli, ò tracannati nelle crapole, presto si sublimano verso le Meningi, dove ò sviando cogl'urti li spiriti Animali, ò intrigandoli col narcotico de' folfi, che feco portano, fanno, che le operazioni animali non si essercitano, e che restino sopiti tutti li moti.

6 Qui si noti, che li Vini di Roma, e de' Castelli convicini, indeboliti dal niiscuglio dell'Acqua, non giungerebbono à perfettamente depurarsi, fe non fossero ajutati da un fior di folfo detto volgarmente ciambella: Questa però se è data troppo gagliarda, come sogliono far talora alli vini ò troppo graffi, ò troppo torbidi, empie di folfi narcotici il liquore, quali invifchiano non meno i Spiriti Animali, che quelli del vino .

7 Sin

7 Sin qui gl'Antichi, e Moderni Scrittori sono giunti in esporre le cagioni delle Apoplesse, ora non sarà suor di proposito darne suori certe altre poscia ritruovate, per specificare le particolarità delle già note Apoplesse Romane.



# SEZZIONE III.

Di ciò che spetta alla ricerca delle varie cagioni, che hanno potuto produrre le frequenti Apoplessie di Roma negl'Anni 1705. e 1706.

E cagioni sin'ora addotte per la origine dell'Apoplessa, potevano essere bastevoli, quando un tal male, collanse segl'Anni additati non ci obligasse alla ricerca di qualche principio più particolare per Roma, quindi è, che in questa Sezzione, alle notizionaddotte si hà voluto soggiungere alcuni Lemmi per vedere, se ci può riuscire di porre, se non in chiaro, almeno in probabile ciò, che può sodissare alli muotivi del presente Trattato.

### CAP. I.

# LEMMAI.

# Della Respirazione, e sua necessità.

Scome è certo, che chi legge questi fogli è vivo, così è certo, ch'egli respira, nè havrà bisogno, che gli si pruovi il suo respirare altro non essere, che un rice-

ricevere, & restituire alternativamente dalle copiose vessichette (a) de' suoi Polmoni una certa sostanza fluida (a) Malpi chiamata Aria: ciò dunque supposto per vero, veniamo ".... ora alla ricerca del fine, che hà havuto la Natura in dare à noi quello moto alternativo, che non mai cessa-

2. Questo moto alternativo vuol dire che la respirazione è composta di due moti: il primo si sà col dilatare il Torace, & empire di Aria le vessiche de' Polmoni, e questo moto si chiama Ispirazione: il secondo si sà col deprimere il Torace, e scacciare l'Aria dalli Polmoni, e questo moto si appella Espirazione, il fine adunque di questi moti altro non è se non, che il far entrare, & uscire l'Aria dalli nostri Polmoni, e questo appunto era necessario per

molti capi.

3 In primo luogo, il fangue, che scorre per li menomi vasi polmonari, perche non hà la pressione di veruna parte carnofa, e fibrofa, che gl'ajuti il moto (come fuccede negl'altri menomi vasi dispersi per lo rimanente del corpo (b) ) haveva necessità di quest'Aria, che gonfiando le 18. 1. 1. vessichette, comprimesse altresi que' piccioli vasi reticolari, acciò il fangue non folo vi acquistasse l'empito per scorrere al sinistro Ventricolo del Cuore (c) maancora (1) 5.4.6. acciò quivi si facesse un magior mescolamento de' suoi principj (d),

(A) S. s. r.

4 In fecondo luogo, era necessaria la respirazione per quello, che produce nell'espirazione, cioè per fare uscire tutte le perspirazioni, etutte le umidità catarrose, che trapelano dalle superfizie delle cavità polmonari, come dalle nostre superfizie esterne (e), e finalmente acciò coll' esito di quest'Aria risuonasse la nostra voce, la quale articolata poi dalle parti della bocca ci fa esprimere li sentimenti dell'Animo.

s In terzo luogo serve la Respirazione à molti altri fini fecondari, quali fuccedono nella dilatazione del Torace : Tali fono gl'impulsi, che si danno al Chalo, & alla linfa,

che

che passano per li vasi chiliferi, e linfatici, alla bile, cine colà ne' pori biliari, e cissici, al sugo pancreatico, che si spreme nel condotto versungiano, al Chilo, che penetra nelle vene lattee, alle seccie, che si scaricano per gl'Intestini, e per la Vessica cell'Orina, al parto de' Bambini nelle Donne: in somma colla respirazione si dà moto quassà tutto ciò, che di siluido, e di solido si contiene nel Petto, e nell'insimo Ventre.

#### CAP. II.

#### LEMMA II.

Dell'Uso principale della Respirazione, cicè della entrata del Nitro Aereo nel Sangue.

L'usi della Respiratione riferiti nel capitolo antecedente sono in vero considerabili, ma il principale, edi magior rilievo è quello di fare entrare nella cavità de' vasi sanguieri una particolare essenza dell'Aria,

come quì si dimostrerà.

2 Et in vero, se si prendano da qualssia Animale interi il Polmoni, e la Trachea, e se si trasfuri di legare sortemente l'estremità delle Arterie, e Vene polmonari, e poi per la Trachea si gonsino di Aria, sicchè poi, l'egato il Tronco de Bronchi si pretenda di conservare gonsio il Polmone, si osserverà, che egli si sgonia, il che non succede quando si leghino strettamente le accenna. Aremità, dal che con ragione si deduce, che l'Aria introdotta nelle Vessichette Polmonari trapassa, e penetra le Tonache de Vassi Sanguieri.

Hac etiam penetrat per cuncta meabilis Acr.

3 Di più poiche si osserva che il sangue, il quale ritorna dalli Polmoni al Cuore è più siorito, più purpureo, e più e più vivo d'ogn'altro, nel medesimo modo, che il sangue cavato della Vena, esposto all'Aria è più rubicondo di quello, il quale all'aria non è esposto, con ragione si può credere che il sangue, passando per li Polmoni, si imbeva di qualche porzione dell'aria respirata.

4 Finalmente, poiche la Fisica c'insegna, che l'Aria, cioè la nostra Atmosfera, chiamata da Anassagora Emporio di tutte le cose, è altresì abbondante di un certo spirito nitrofo (a), e poiche collo spirito di nitro fatto da Chi- dellin. Aen. mici, e distillato sopra d'un grumo di sangue annerato, noi offerviamo che quel fangue in un fubito si scioglie, e diviene purpureo, e florido come quello, ch'esce dalli Polmoni, veniamo in una evidente, e certa cognizione, che, colla respirazione si introduca nel sangue una sostanza

aerea, e nitrofa.

5 Anzi poiche veggiamo, che il nitro hà la forza espulfiva, & elastica, ci induciamo à concepire che questo nitro aereo, comunicato, mediante la respirazione, al fangue, fia quello, che, come elastico fomenta in noi la continua fermentazione del fangue (b), e quel perenne moto intrinseco, per lo quale dice Gal. (c) che Aer non will refe ad refrigerandom, sed ad nutriendam vitalem flammam animantibus inest: E, poiche un tal moto intrinseco concorre à mantenerci la Vita, potrem conchiudere coll' Allegoria del Sandivagio (d): Inest in Acre occultus Vita in Tre cibus , quem nos de mane Rorem, de die Aquam vocamus rarefactam, sujus spiritus invisibilis pratiosior est, quam terra universa.

CAP.

l. de refp.

de refp.

#### CAP. III. E M M A III.

Lo Spirito Nitroso-Aereo, con alcuni principi del Sangue, compone nelle Arterie, e Vene und sostanza Aerea somigliante all'aria che ne circonda.

'Impossibile in Natura havere le sostanze semplici, perciò bisogna in atto sempre concepirle composte, quindi è, che indarno si stancano alcuni Filosofi cercando, se la pioggia sia un Aria, che si condensa in Acqua (a), ò se sia un acqua dianzi sciolta, e nuovamente condensata (b): Così alcuni Anatomici senza frutto si affaticano in cercare se per le Tonache de' Vasi Polmonari possa penetrare l'Aria tale quale la respiriamo (c), ò pure (c) Truffon. se vi penetri solo lo spirito nitroso, ò sia l'Etere, come più

tenue, e più penetrante (d). (d) Majous.

2 Dissi senza frutto si affaticano, poiche ò vi penetri l' Aria tale, quale la respiriamo (come potrebbono dimo-(e) 5.36.3. ftrare le ragioni di fopra addotte (e), ) ò vi si insinui il solo spirito nitroso, à l'Etere, sempre sarà vero, che dentro delle Vene vi farà un Aria fomigliante à quella, da cui fiamo circondati, e che dalle scuole chiamasi il nostro ambiente, posciache, essendo vero nella Filosofia universale, che li vapori, e le essalazioni della Terra, li fumi, gli odori, & il puzzo delli minerali, delli vegetabili, e degl'Animali, tutti si ricevono nell'Atmosfera, cioè in questa sfera de' vapori di maniera tale che tutte queste essenze mescolate col puro Etere, col puro Nitro, e con la pura Aria, costituiscono il nostro Ambiente, sarà altresì vero nella Fifica particolare, & Anatomica, che quantunque col respirare, noi ammettiamo, nel sangue un puro nitro,

ò Etere che egli sia, tuttavia truovandovi esso tanti, e tanti componenti (a), de' quali, altri fono più tenui, altri più (a) 5. a. c. grossi, altri vaporosi, altri solfurei, altri acquosi, altri terrei, altri mercuriali, altri falini &c. truovandovi le varie essenze de'Vegetabili, e degl'Animali, mangiate, e digerite , per necessita vi truoverà ancora ò gli stessi , è gl'uniformi compagni, quali havea nel nostro ambiente, sicche possiamo pure concepire mescolata col nostro sangue una sostaza aerea, somigliate in tutto all'aria, nostro ambiente.

3 Anzi, offervando noi, che quelli, i quali abitano nell'arie paludose, & impure, acquistano Abiti cachettici, & umori impuri, veniamo in chiaro, che ò l'Aria impura e grossa qualeè, vi penetra, e sà gli umori ancora morbosi, ò pure, se vi penetra pura e nitrosa, mischiata colli succhi non bene depurati, e non volatilizati, ma putridi, e corrotti di quei corpi, si rende ancor ella di tale costituzione, quale è quella dello esterno ambiente.

4 Di più fi rifletta, che questo stesso spirito nitrofo, ch'e elastico, e che promuove l'agitazione, e la fermentazione (b) nel sangue, egli è quello, che, debile, ò forte che sia respirato, col continuo moto, che induce in it. tutta la massa, sà risultare in quella infiniti gradi di tenuità di que' tanti, e diversi componenti, che la costituiscono, sicche mescolato egli con queste parti, concorre come cagione materiale, & efficiente à stabilire nelle noftre vene una fostanza uniforme al nostro ambiente.

5 Si noti in questo proposito, che per lo moto esplosivo, che hà il nitro, è per l'accensibile de' solfi, di lui parla Hip. (c) allor che dice Aer igni nutrimentum prabet : Di più, che le parti attenuate nella massa umorale per lo più sono le acquose, e le solfuree, delle quali vien composto l'ambiente secondo Hip. (d), che dice Aer medium locum inter (d) L ignem , five Aithera , O humidum occupat : che per altro quando non fieno ben temperate (e), mortalibus Vita, (e)L de mor borum Ægrotis folus is eft Auctor .

CAP.

# CAP. IV.

### LEMMA IV.

L'Aria mescolata col Sangue consente alle rarefazzioni, e condensazioni dell' Ambiente .

'Aria, detta comunemente nostro Ambiente, esseñdo una fostanza fluida, arrendevole, e facile ad allargarsi, non soggiace ad altre passioni, che à quelle della condenfazione, della rarefazione (a), e del miscuglio di altri tenui corpicciuoli : si considerino però à parte à parte tutte queste passioni.

.2 Allorache una determinata quantità di Aria viene obligata à rapprendersi in uno spazio minore di quello, che naturalmente si richiederebbe, noi diciamo che ella patisce di condensazione: Ciò è evidente nelle pruove satte dal Boile nel Trattato de Aeris à frigore condenfatione, dove si vede, il restringimento fatto adarte dell'Aria, esser à quello, ch'era nello stato di ambiente, come 147. à 158. più ò meno.

3 Per lo contrario poi quando una determinata quantità di Aria si sforza à dilatarsi in uno spazio maggiore di quello, che naturalmente si richiederebbe, allora chiamiamo patire di rarefazzione : Ciò è chiaro nelle sperienze del Torricelli, ove fi tenta di far il voto nelli cannelli di vetro col Mercurio, e nel recipiente della Macchina del Boile, quando si procura di cavarne l'Aria, dove si dimofira, che lo spazio dell'Aria rarefatta à quello della naturale è come 174. ad 1. fecondo l'essamina dell'Accademia del Cimento'.

4 Ciò che succede nelle accennate sperienze accade altrealtresì in tutta l'ampiezza dell'Ambiente, che circoscritto dalli fconofciuti termini dell'Universo, soggiace anch'esfo à condenfarsi, e rarefarsi, à proporzione che le contigue superficie gli spirano in seno più ò meno, ora le vaporose umidità, ora le focose essalazioni, ora le essenze de' Vegetabili, & Animali, & ora le volatili particelle de' minerali; il che tutto infieme compreso, sino ad una determinata elevazione, costituisce una Aria mediocremente denfa, quale è l'Atmosfera, cioè Sphæra Vaporum, ò

sia il nostro Ambiente, del quale si parla.

5 Quì giova concepire quest'Aria come un fluido composto d'innumerabili archetti, ò molle d'acciajo, che quando frà loro ammettono le dette nuove essenze si incurvano, e si raccorciano, e nello stesso tempo acquistano una certa forza di ritornare allo stato primiero, onde in lei ne nasce l'innata virtù elastica, la quale non si essercita quando l'Aria firitruova nello ampio spazio di rarefazzione senza alcuna pressione, come forse ne' luoghi sublimi fopra l'Atmosfera, nè quando si truova ne' violenti, e più pefanti aggravi dell'esterna pressione, come ne' luoghi bassi, e nelle fosse, ò caverne sotterrance, che lungo tempo sono state richiuse.

6 Ora, poiche le revoluzioni delle Stagioni, le incostanze de' Venti, le comparse de' Pianeti, e le casuali evaporazioni della Mole Terraquea molto cospirano à variare li gradi della proporzione dell'Aria compressa all' Aria dilatata, che giusta gl'additati sperimenti si calcola, esser per lo più come 1. à 500000, quindi è, che ella soggiace ad infinite alterazioni, & à continui flusfi, e reflussi: E di più nasce ancora, che ci si mostra ora ferena, ora nuvolofa, ora fredda, ora calda, ora umida, ora caliginofa;ora rigida,ora dolce &c.ciò fuppofto,quando le predette passioni accadano nello stesso tempo, per le stesse cagioni, e nello stesso modo nell'aria, tanto à noi esterna, quanto interna, allora diremo, che confentono frà di loro. 7 Ora fi confiderino li Termometri, li quali più, che ogn'altro ftromento, ci infegnano li gradi delle alterazio ni dell'Aria, e fi ricerchi, quale de' liquidi contenuo in quel vaso di cristallo, cioè se l'acquavita, ò l'aria, sia quella, che immediatamente venga mossa, & alterata dall'ambiente ora caldo nella Estate, & ora freddo nello Inverno: Non è l'acquavita, perche li saggi de' naturali sperimenti ottengono il medessimo coll'acqua della sonte; el'azzione de' fervori dell'Estate non è di far creferes, ma di asciugare, e di scemare le acque: L'azzione adunque immediata dell'ambiente cade sull'Aria richiusa nel Termometro.

8 L'Aria già col caldo si rarefà, & occupa spazio maggiore : nel Termometro poi, ove per tutto ritruova chiula la strada di spaziarsi, la si procura nel seno, e nelle viscere di quella cosa, che meno gli resiste, e questa è l'acquavita, la quale viene obbligata à crescere, e salire tanto in alto, quanto è lo spazio, che occupa l'Aria rarefatta, che à lei s'interna, e la fospinge: Similmente, il freddo non opera nell'acquavita, perche operarebbe nello stesso modo con l'acqua della fontana: ma giusta li saggi de' naturali sperimenti, l'acqua, nell'agghiacciarsi acquista spazio maggiore, e nel Termometro, nello Inverno fi ritira l'acquavita in uno spazio minore, dunque l'azzione del freddo si essercita bensì verso l'Aria del Termometro, la quale condenfandofi occupa minore spazio, e perciò lascia tornare l'acquavita alla sua misura naturale, e nello stesso tempo acquista maggior forza facendole empito, acciò si tenga depressa ne' gradi inferiori.

9 Il medesimo succede nel Barometro, somigliante fromento, dove in vece di spirito di Vino si richiude il Mercurio, ò Argento vivo, e se in questi tubi l'Ambiente opera rarefazzioni, e condensazioni dell'Aria richiusavi, perche non l'opererà ancora nell'Aria ristretta ne' Tubi delle nostre Arterie, e Vene ? E se in questi non osta

la fodezza de' Cristalli, acciò vi penetri l'azzione dell' Ambiente, si, opporrà poi in noi il libero commercio, (a) (2)/1.5.2. che vi è sin nel Sangue dell'aria respirata?

10 E' tanto chiaro questo consenso, che lo conobbero per sin li Vecchi, allora quando possedevano le Scienze ancor Bambine. Hip. così parla (b) Aquilo compingio (b) h. de ancor Bambine. Hip. così parla (b) Aquilo compingio (b) h. de Acrem, ac turbidum, ac nebulosum excernit, & illus soni silvis silvis soni silvis sil

## CAP. V.

Della Apoplessia prodotta dalla Rarità, e Densità dell'Aria tanto à noi esterna, quanto interna.

I a fi è provato, che l'Aria esterna sciolta, e raresatta dilata ancora l'Aria interna, che si richiude ne' Termometri (a) si è veduto di più, che questa hà forza, (a)/1-56-non solamente di separare si principi componenti l'Acqua Vita, ma ancora di sollevarli di grado in grado sino ad una sublime elevazione (b), e che nel medessimo modo, hà virtù di operare quella, che si conserve nelle nostre vene: la Raresazzione adunque dell'Aria, tanto à noi esterna, che interna due cose ci produce, cioè il separamento de principi della Massa degl'Umori, e la sollevazione de' medessimi nelle parti sublimi.

2 Ciascuno è ben capace di quello, che può cagionare in noi la separazione de' principi de' nostri Umori, li quali, composti con una Armonia di numero, sito, figura,

gran-

(d) ibid.

grandezza, combinasione, e fomiglianti modificazioni, divengono noftri componenti, e prima origine della fanità noftra. Separati dunque gl'uni dagl'altri, fi perde l' Armonia, e fi perde la Salute: Di pi ù, effendo così difgiunti obligati à follevarfi nelle parti fublimi, ecco, che fi porta dentro al Cratiio una quantità maggiore di umori di quello che fi dovea, e di umori, che a tutt'altro fono dipofiti, che à fepararvi lo fipirito: Si adoperaranno tuttavia intorno alla feparazione de' principi affai confusi, e se pure un poco di spirito fra quelli ritroverassi, questo sara rarefatto, e così disciolto, che più non haurà l'innata fua car di call'aria tanto à noi esterna, quanto interna può produrci l'estremo di un tale feoncerto, qualt'è in un fix-

produrci l'estremo di un tale si bito l'accidente Apoplettico.

2 Per la ragione de' contrari lo stesso aucora può accadere a noi per la spessezza dell'Aria. la quale siccome ne' Termometri fa radunare li principi dell'Acqua Vita, e li fà deprimere ne' gradi più infimi (d) così ne' nostri vasi sanguiferi può fare che troppo strettamente si congiungano li principi della Massa Umorale, e può fare altresì, che li stessi si tengano depressi, e lungi da quei gradi alli quali naturalmente si debbono sollevare, e, siccome nel primo caso può impedire la separazione delle parti volatili, che fono la materia delli spiriti animali, così, nel fecondo può impedire, che, ancorache quegli feparinfi non pervengano alla elevazione delle Meningi, dove tuttavia restano oziosi gli intestizi radicali de' nervi: ficche ancora per una fomigliante estrema densità, ò spesfezza dell'Aria, possono mancare gl'influssi delli spiriti per i nervi, e può prodursi l'Apoplesia.

co.

#### COROLLARIO PRIMO.

Uindi si deduce, che ne' gran caldi della Estate, e delle stufe, bene spesso alcuni sivengono, e caggiono in deliqui, li quali per la dimostrata rarità dell'Aria tanto à noi esterna, quanto interna colla lunga durata possono produrre le apoplettiche mancanze de', sensi, e moti,

#### COROLLARIO SECONDO.

SI deduce ancora la cagione, per la quale in campagna per gl'eccessivi geli li poveri viandanti rimangono asfiderati nelle parti solide, e, per la sissazione delle sluide, morti sotto il rigore d'un Aria troppo fredda, e densa, la quale priva le loro membra dell'inssussivi vitale del sangue, come li loro nervi dell'irradiazione animale degli spiriti.

#### COROLLARIO TERZO.

Di quì nasce parimenti, che le frutta nell'Estate troppo fervida spesso prima di giungere ad esser maturi marciscono, e cadono dell'albero, e che li vegetabili nel gelato Verno si diseccano, e rendonsi sterili, come appunto sono ugualmente sterili li paesi sottoposti alla Zona Torrida, che quelli soggetti al Polo Settentrionale.

#### COROLLARIO QUARTO.

Uindi altresi è chiaro il commento sopra quello; che in questo proposito dice Hip. (a) Spiritus quidem, qui in corporibus sunt, slatus vocantur, qui
verò extrà corpora exissiunt, Aer. Qui sun maximus est
in

in omnibus, quæ corpori accidunt, & auttor, & dominus.

(4) 1814. E quello, che replica altrove (a) Eo, quo corripiuntur à morbo, tempore, neque sentiunt quicquam, neque audiunt.

& c. sic nanque Aer conturbatus sanguinem turbavit.

# COROLLARIO QUINTO.

Ra si deduca: se tanto opera l'Aria ne' nostri corpi colle sole passioni di rarefazzione, e condensazione, quanto poi opererà coll'aggiunta di molte altre eterogenee impurità, srà le quali, chi sà, che la Natura non ci habbia insinuati altit tali, che sieno valevoli ad operare per se soli somiglianti, e peggiori essetti? Tentiamone qualche ricerca.

# CAP. VI.

#### LEMMA V.

Li Spiriti Animali sono composti di doppia essenza volatile, cioè della solfurea del sangue, e della nitrosa dell'Aria:

Gni volta, che ci si conceda il moto fermentativo della massa del sangue, il quale è palese, & ogni volta, che non ci si nieghi, che la massa del sangue è composta di molti principj più, e meno gravi, più, e meno densi, più, e meno tenui &cc. io non so qual difficoltà vi fia in concepire, che da un tale moto de componenti, de quali, altri già son tenui, e volatili, & altri si association, possa risultare una essenza dilicata, e sottile più di tutte le altre, la quale insinuata per le picciolissime arterie carotidi, e cervicali ne' sifunculi per le Meningi (b), e quindi negli nervi, possa servica ciò, che da noi comune-

men-

mente si attribuisce alli spiriti Animali, e possa ancora chiamarsi liquido animale, succo nerveo, e somiglianti nomi : ( ciò fia detto in grazia di quelli , che niegano l'est-

ftenza di questi spiriti.

2 Ora supposto che sia in noi questa essenza, cerchiamo ora da quali fostanze ella derivi; noi sappiamo che la Chimica dalla pura Terra, edall'Acqua pura non cava altra effenza,più femplice, e più fottile della stessa Terra,e dell'Acqua stessa, ma al contrario dalli folsi, e dalli sali ne cava, ò ne affottiglia le menome parti, che fono essenze spiritose, spiriti solfurei, e spiriti salini:e poiche nel noftro sangue vi sono tutte queste sostanze (a), io non diffido, (1)/1411. che per opera della continua fermentazione ( nella quale si strupicciano, e si limano reciprocamente tutti li componenti, si assortigliano altresì li solfi, e li sali in essenze spiritose, le quali poi così tenui possono insinuarsi negli nervi, e quivi servire alle funzioni animali.

3 Quantunque si possa dimostrare la origine remota di questi spiriti colla considerazione di ciò, che si mangia, e che si bee (b), tuttavia basterà per ora considerare il organe sangue da una parte, & il nitro aereo dall'altra. Il san-fat. in gue si assomiglia al Vino, ritrovandosi in amendui li medesimi principi, e se il Vino, per mezzo della propria fermentazione cava fuori, e pone in essaltazione il suo spirito solfureo, & ardente, si può credere che il fangue, il quale sempre fermenta, anch'egli sprigioni dal suo seno

una simile essenza spiritosa, solfurea, & ardente. 4 Similmente dal Nitro, per opera dell'azzione del fuoco, limano, per così dire, li Chimici una pura essenza spiritosa: Or qual nitro, benche sisso, nel lungo suoco, e nella continua lima della fermentazione del fangue, non

fi ridurrà ad una essenza sottile, e spiritosa? Ma piano: nell'Aria, che noi respiriamo, vi è universalmente questa essenza spiritosa del nitro (c), la quale poi nelli corpi terrestri, o siano proprie matrici si sista, e prende corpo i-

na, diviene più unito, più denfo, e più grave, tanto, quanto basti à superare la resistenza dell'Aria à lui sottoposta.

2 Or, conciossacos ache li nostri spiriti animali sian composti di uno spirito nitroso (a), & , essendo pur vero, che, per mezzo di questo, ch'è elastico, eglino hanno tutti li loro moti (b), è infallibile, che setal volta infinuerassi nel il sangue uno spirito Orinoso, un Alito Armoniaco, allora questo sarà capace d'ingrossare, addensare, e precipitare quella essenza nitrosa, per lo cui disetto mancando ancora il moto all'essenza solsurea, si sà che lo spirito animale cessi dalle sue operazioni, onde ne siegue la motte repentina additata da Hip. (c) con quelle parole: in Syderatis ex Spiritus agrà lazione.

3 Si noti però, che non si dee qui stare attaccato con rigori alli termini Orinosi, & Armoniaci; poiche siccome si vede chiaramente in Chimica il riferito senomeno collo spirito di Orina, così si possono dare in Natura pari effetti con altre somiglianti, e proporzionate cagioni. E ben vero però, che, havendo lo spirito della Orina l'origine dal Corpo dell'Animale vivente, si può sospettare, che bene spesso, senza procacciarsi le cagioni della Apoplessia fuori del suo corpo, esser possa, che tal uno le si conservi, le produca, e le somenti nelle proprie viscere.

#### CAP. VIII.

Della Apoplessia prodotta dalla condensazione della Essenza solfurea delli Spiriti Animali.

I L medesimo succede parimente nella Chimica con la unione dello spirito del Vino, e dello spirito della Orina, ò del Sale Armoniaco; cioè lo spirito del Vino rettirettificato, che per altro à forza di qualivoglia gelo già mai fi firinge, ne fi rapprende, pure per la unione dello fipirito della Orina, ò del Sale Armoniaco, fi firinge, fi quaglia, e fi condensa in una pasta, & in una terza mate-

ria lattiginosa.

2. Ora, già che si è pruovato, che, essendo il sangue una mescolanza uniforme, & analoga al Vino, hà altresi il suo (1)/1-1-6. pirito solsureo, & accensibile come il Vino (a), che questo si pirito solsureo, & accensibile come il Vino (a), che questo si pirito animale (b), per conseguenza quando nel sangue s' introdurrà uno spirito Orinoso, ò Armoniaco, ò à questi analogo, al certo,

che quello si condenserà, e non essendo più volatile, perderà il suo moto.

3 Ecco adunque, che l'accennato spirito di Orina, che vale quanto un Alchali volatile, infinuato ne nostri umori, è capace di condensare la parte sostiurea, e la parte nicolette delli nostri spiriti tanto Vitali, quanto Animali (c), onde spiriti somiglianti, e di ugual forza potranno in un momento far cessare tutte le operazioni Vitali, & Animali, potendos molto bene applicare ciò, che dice in alto tro senso Hips. (d) Maligni autèm sunt spiritur parvi densi,

ant ve magni rari , parvi rari , magni denfi &c.

4 Dirà taluno, in prattica con profitto grande non fi costuma altro rimedio contro questi mali, che appunto sipritti della Orina, del Sal Armoniaco, di Corno di Cervo, di Cranio Umano, e simili Alchali volatili tanto applicati esfernamente, quanto presi per bocca con appropriati liquori: come adunque se esti siono il rimedio, saranno poi cagione della Apoplessia?

5 di risponde, che se li accennati spiriti semplici nella loro essenza si uniranno colli puri spiriti animali, certo è, che allora non faranno rimedio, ma cagione del male: al contrario se vi si uniscono congionti con altri principi, si modo, che così habbiano perduto la natura, e la forza loro, allora non faranno bene, ne male. Questi Alchali

vola-

volatifi applicati esternamente, e per le narici, vellicano, & increspano le fibre nervose, ne più si inoltrano: le fibre poi nervose così increspate scuotono tutto il sistema de' nervi, e con essi li sipiriti, per lo che qualche volta accade, che Clavus Clavum trudat: presi poi per bocca si unifocno prima colli liquori appropriati, & allora non hanno quella forza primiera, e se pure l'hanno, ad altro non serve, che ad irritare le sibre nervose del palato, dell'esofago, e del ventricolo, dove poi consusco ciò, che truova in quella cavità termina il suo viaggio colle seccie, ò pure se corre à mescolarsi col sangue, non è più semplice, è perciò non vi può spiegare la sua forza.

# CAP. IX.

#### LEMMA VI.

Dalli stessi principi, ò componenti il Sangue, e gl' altri umori possono generarsi in noi tali nuovi, e secondi principi, che poi siano morbosi.

Is pur composto il sangue, ò secondo li Galenici, delli quattro Umori, cioè di sangue, Bile, Pituita, e Malinconia, ò pure, secondo li Chimici di Sale, Solso, Mercurio, Acqua, e Terra, ò finalmente, secondo li Democratici, e Platonici di una sola sostanza, ò di una materia, la quale diversamente modificata con sito, numero, sigura, grandezza &c. ci facci in esso ravvisare diversi li suoi secondi, se non primi principi, pur sempre sarà vero, che il diverso mescolamento, che possono acquistare questi visibili, e sensibili componenti col continuo moto della fermentazione, agitazione, e circolazione (a), e la diversa unione, ò combinazione, che si può dare, ò col

mezzo, ò fenza mezzo di quelli stessi principi, ò omogenei, ò eterogenei, che sieno frà loro, può fare bene spef-(a) Rob. fo, che ne succeda una tale composizione (a), ò fluida, ò folida, ch'ella fia, la quale dianzi non vi era, & la quale alog par benche sia per accidente, contuttociò può così sconvolgere la Economia Vitale, & Animale, che ne procedano poi gravi, e considerabili mali.

2 Quindi è, che, siccome per opera della circolazione fi conducono bene spesso alcuni principi incongrui, dove non si dovrebbono condurre, e quivi apportano mali particolari, così, per opera della fermentazione, & agitazione non di rado si essaltano, e si fanno cospicue quelle materie, che non deonsi essaltare, nè farsi cospicue, e non si assortigliano, quelle; che deonsi assortigliare, e con sì fatti errori, dipendenti tutti dal moto si congregano delle masse, che sono poi cagioni di molti mali universali.

3 Il Vino, ch'è un misto più analogo al Sangue, à proporzione delle sue fermentazioni, alterate bene spesso dalle sole mutazioni dell'Aria, e de' Venti, dalli Tuoni, ò del Cielo, ò delle Bombarde, fi cangia in un momento nel colore, nel sapore, nell'odore, & in molte altre sembianze, tutte dipendenti dalla mutazione della mescolanza, e del nuovo avvicinamento de' componenti .

4 Quindi nasce, che il sangue anch'egli, benche in sè non habbia fensibilmente sali fissi, tartarei, e simili parti grosse, pure bene spesso egli è quello, che raduna nelle glandole le Strume, li Tofi, li Scirri, li Carcinomi, e simili tumori, delli quali la miniera era bensì primanel (b) L de fangue , ma insensibile , e come dice Hip. (b) incospicua , perche erano disciolti, e frà di loro separati, & allora non producevano male alcuno. Quando poi fonosi resi cospicui, e si sono congiunti insieme, allora hanno cagionati quelli malori. Anzi si noti, che le diverse congiunzioni delle diverse, & eterogenee parti, fanno nascere diffe-

differenti le spezie di quei tumori, sicche altri hanno più del salso, altri più del terreo, altri più del viscoso, e così

fi vada discorrendo.

5 Ora, siccome è chiaro, che questa congionzione di principi diversi produce nelle glandole diversi mali, perche non si potrà concepire, che nel medesimo modo si possano fare nel sangue simili, & improporzionate masse degl'altri principi, tanto delicati, e fluidi, quanto fissi, e folidi? li quali quantunque siano à noi invisibili, tuttavia fono pur assai sensibili alla Natura, che col rattristarsi nelle impedite sue operazioni, ce ne sà solamente conoscere le passioni (a).

de flat. 2

6 Il medesimo si dica degl'altri umori, come della linfa, della bile, del succo pancreatico, del succo nerveo, del liquido prolifico &c., e farà facile il concepire, ch'efsendo ancor eglino principiati, e non principi, possono altresì radunarsi in altre, e varie masse, le quali poi degenerano in cagioni di molti mali. Si noti, che la voce principio qui fignifica li proffimi, e non li remoti costitutivi degl'umori, e delli mali, onde fi può conchiudere con Hip. (b) Morbi universi fiunt ex his, quæ in corpore in- (b) L. t. do funt, tùm à bile, tùm à pituita &c.

# CAP. X.

Della Apoplessia originata dalli principi morbosi. in noi prodotti, e condensativi delle parti sottili, e fluide.

E'già noto ad ogn'uno, che il Tartaro calcinato, posto nelle cantine, ò grotte, condensa tutto l' umido, che tocca in fluido acquofo, che poi comunemente si chiama olio di Tartaro per deliquio; lo stesso opera il Nitro alchalizato, e la Magnesia bianca, quali parimente esposti all'Aria notturna disciolgono l'ambiente nella accennata maniera; anzi si noti, che la Magnessa bianca, posta in sù li carboni access, non sa niuno scoppio, në si accende, ma imbevuta poi di quel stuido, se al sole si acciuga, ristorite in lanugien nitrosta, e posta in sù li carboni accessi, ritorna à scoppiare come il Sal Nitro, dal che si conosce aver la Magnessa ripreso la sua anima nitrosa dall'Aria; di più si offerva, che lo spirito di nitro, mescolato col suo capo morto, ò pure coll'Olio del Tartaro, ch'e un alchali comune, ritorna à fissar sin sale come prima, e finalmente questo nuovo nitro sissa come prima, e sinalmente questo nuovo nitro sissa per ogni sirrocco, & in ogni acqua tiepida facilmente si scioglie, e si distempra.

2 Ĝio posto per evidente, & essendo vero, che nel sangue, e negl'altri umori si possano fare, e comporre varie (0)/1-1-1 massie infette dalli stessi prospiro principi (a), chi havrà disficoltà di concedere, che nel sangue, e negl'altri nmori si possano comporre tali corpi porosi, tali alchali lissivali, che, ò polverosi che sieno, come la Magnesia bianca, ò fluidi, come l'Olio del Tartaro, siano poscia capaci di haver la forza di quelli, cio è di rendere liquida, e densa di quella umidità aerea, che stà nelle nostre Vene (b), à fissano possano di superiori di si si si si con controlle di quella midità aerea, che stà nelle nostre Vene (b), à fissano possano di si si si con controlle di quella midità aerea, che stà nelle nostre Vene (b), à fissano possano di si si con controlle di controle

quella umidità aerea, che stà nelle nostre Vene (b), à sissa re in sale quella essenza nitro sa de spiriti(c), se à fare somiglianti, ò pari condensazioni de nostri principi situit, e volatili! E chi in queste metamorfosi potrà mai concepire, che l'Animale possa godere libere le sue facoltà, e spe-

dite le sue operazioni !

3 loper me credo fermamente, che questi principi alchalici acri, e sissi siano questi, che col nome di Atrabicol Lud le incolpa Hip. (d), che dice. Si in capite commota fluxrit; maxime in partem, in qua flurime funt Vene, in collum, inquam, & pettus; possivate funt si que un potens, languaine nimirima perfrigerato.

4 Di più si noti, che, siccome lo spirito del nitro, sissa to coll'Olio del Tartaro in Sal Nitro, poi ne' sirocchi, e coll'

E COII

e coll'acqua tiepida fi dilegua, e fi ficioglie in un corpo acqueo, così ancora le noftre effenze volatili, ò condenfate, ò fiffate in fale da qualche fopraccennato alchali, ò di nuovo prodotto, ò di nuovo introdotto nel fangue, facilmente poi, ò per li firocchi (a), ò per lo tiepido umor dificiolto del noftro fiero (b), fi cioglie, e fi dilegua, fooglie onde dificiolto del fiorito del fioriti la mafia del fangue, e come averetife Hip. (c), rendendola dificiolta, è infetta di un foolorato qualdi marciume, ficche privata del fio etere o pie fata del rito non fomminifra più al genere nervofo quelle effenze del fipiriti, che fono la origine di tutti li noftri moti, e fentimenti.

#### CAP. XI.

Si conferma con una osservazione tutta la nuova Ipotesi.

I Non vi hà dubio, che tutte le sopraccennate condensationi, e fissationi, non di rado possono accadere à poco, à poco, sicche ò con febbri maligne, ò con altri mali acuti, ò cronici, portino poi per ultimo termine la morte: ma è altresi certo, che possono ancora succedere in un momento, posciache li moti, che si fanno ne vicini distendonsi in uno istante sino agli ultimi termini, come ne' continui, onde allorache venga al reciproco toccamento una delle essenze renui coll'alchali predetto, tosso quella si condensa, per lo che mutando sito, si gura, grandezza &c. sibito sconcerta l'ordine à tutte le altre più vicine, e queste, facendo il medessimo con le altre a loro vicinissime, sanno, che in un subito, per così dire, tutta la massa si fonvolga.

2. Ciò è facile ad intendersi da chi havrà talora osservato frà le siepi in campagna alcune piccole meteore somiglianti alle tele delli ragni. Queste rassembrano una or-M 2. dituditura di minutissime sila, delle quali altre sono disposse in figura di più persetti circoli richiusi uno dentro l'altro, con un centro à tutti comune, & altre da questo centro si portano, come raggi dispossi con ordine uguale sino alla circonserenza; questo lavoro, che ognuno crederebbe esfer opera soda, al semplice toccamento della estremità di un dito nel centro, tosto da capo à piedi precipita, e mostra le sue ruine tutte raccolte in una gocciola di acqua limpidissima attaccata à quella estremità del dito che l'hà toccato.

3 Dal che si deduce, che li corpi sluidi facilmente si dispongono in forme, e figure tali, quali in realtà non sogliono rassembrare, nè prima, che fossero così disposti, nè dopo che sono scomposti, poi che uno straniero toccamento guasta l'ordine, la composizione, e la tessitura de gl'altri corpi à quegli vicini: di più, che ciò, ch'è sluido, raro, e dilicato, facilmente divien liquido, denso, e spesso come ancora, che in un momento può sconvolgersi il contiguo da capo à piedi con un semplice tocca-

mento al di fuori.

4 Onde si conferma, chenel sangue, e negl'altri umori si possono unire, per mezzo degli stessi loro componenti, alcune masse disferenti dalla loro solita sembianza; che queste masse come insolite, resessi straniere, e morbose possono pervertire l'ordine, e la distribuzione de' principi del sangue; che l'essenze rare, e spiritose ad un tale toccamento si possono addensare, e che in un subito tutto il rimanente della massa umorale, e per conseguenza ancora tutto il sistema animale può sconvolgersi, e cessare dalle sue operazioni, come viene ancora confermato da Hip. (a), che sinalmente conchiude, contingunque ex sanguinis perversione totius omninò corporis subversiones.

(2) Lib. d flat. 21.

5 Si avverta finalmente, che non fempre è necessario, che l'Alchali lissivale, destruggente l'essenze volatili, si componga, e si generi dalli stessi principi delli nostri

umo-

umori, essendo qui stabilita questa dottrina, per altro antica ( mentre da lungo tempo in quà mai non si è dubitato, che (a) etiàm in sanguine potest generari venenum ) per (a) Gal. 1. comprendere, che, anche senza errori, ò occasioni ester- delle 7. ne, può succedere l'Apoplessia, & ogn'altro male: Che Zar Lussia per altro, se non ripugna, che un composto de' principi Hallisso ancorche umorali, & innocenti, apporti gl'effetti di sopra riferiti, molto meno ripugnerà, anzi molto più faranno facili quegl'effetti à fuccedere, quando da uniformi, ò somiglianti principi di ugual valore, & esterni, s'introduca nella massa degl'umori un nuovo, e simile sconcerto. E questo appunto io credo, che habbia voluto additarci l'Illustrissimo Monsignor Lancisi (b) con quel e. faise les Pestiferum quid, ac plane veneficum in sanguine vitium in can baustum ex Aere, ex ingestis peros, aut aliunde recondi 5.3. posse experimur, quod dato tempore vires suas in spiritus, cordisque, ac cerebri sibras exerat, ignoto sane, tacitoque molimine, ac veluti syderatione.

# CAP. XII.

Si congettura quale habbia potuto essere la cagione delle spesse Apoplessie accadute in Roma nel sine dell'Anno 1705, e nel principio, e procedimento del 1706.

I Rà la moltitudine delle morti improvise accadute in Roma nelle additate stagioni, non v'hà dubio, che, secondo la varietà de' Temperamenti, delle etadi, de' sessi, degl'esserzi, delle condizioni, degl'errori, e delle indisposizioni, hanno potuto concorrere per cagioni d'un tal male tutte le riportate ne'capitoli della feconda Sezzione: anzi v'e un gran dubio, se tutte quelle morti im-

ti improvise si potessero chiamare vere, e legitime Apo-

pleifie.

2 Riflettendo però, che tutte quelle cagioni, poiche continuamente han per fine un tal male, non lo doveano partorire più fovente di quello, che lo hanno negl'anni, e tempi passati, fondati nella straordinaria, e rinomata frequenza, si può credere, che frà quelle cagioni abbianvi auto ancora gran parte quelle ultimamente addotte ne capitoli precedenti della presente Sezzione.

3 Ciò farà bastevolmente pruovato quando saranno messi in chiaro li trè seguenti Punti: Primo, perche queste cagioni hanno prodotta l'Apoptessa in Roma, e non negl'altri Paesi: Secondo, perche più in que' tempi additati, che negl'altri Anni: e Terzo, perche habbiano osse

so molti, e non tutti gl'abitatori di Roma.

4 Questi trè punti per magior distinzione, e chiarezza serviranno come per problema, e per tema delli trè capitoli seguenti.

#### CAP. XIII.

Perche le cagioni dianzi esposte hanno petuto produrre le Apoplessie in Rema più, che inogn'altro Paese.

r Roma posta sotto al quinto Clima, preso dal Circolo Equinozziale, e lontana dall'Equinozziale
(\*) Strab. verso l'Arturo 42. gradi (a), giace in una bassa pianura,
t. o Vitis.
(\*) Vitis.
(\*) Vitis.
(\*) Massis, de con de l'Artu, sì per essere
(\*) Massis, de con mosta da Venti, come pregna non solo di moleden Rom. te essa allazioni minierali (se pur questi minierali hanno parti
da essa l'arturo de essere
da essa ancora di molte impurità putride, e grosse, come procedenti dalle convicine acque stagnanti,

non

non è in tutto perfetta, anzi è non poco pregiudiziale alla falute de' corpi umani.

2 Essendo quest'Aria pregna più del dovere delle impurità, che effer non vi dovrebbono, diviene denfa, onde è, che veduta di Iontano, sempre rassembra annebbiata: ora essendo essa così densa di ragione ha aggravato più del dovere il svo principio elastico, per lo che di leggieri può cagionare le Apoplessie originate dalla eccedente spessezza dell'Aria (a).

3 Di più effendo Roma esposta al mezzo dì, viene pur troppo spesso battuta da Venti australi, detti volgarmente firocchi: Ogn'uno sà per esperienza propria, che quando spirano importuni, e pertinaci questi venti, tutte le forze animali si insievoliscono, e ciò non da altro deriva, che dal troppo riscaldarsi, e rarefarsi l'Aria (b), e dal (b) \$ 1.44 troppo disciogliersi li sali, onde in tali costituzioni, siccome si porta nel principio de' nervi maggior quantità oppressiva di umori, così vi si porta ancora assai sciolta, snervata, e di poca, ò niuna attività (c).

4 Non v'hà dubio, che spirano ancora talvolta in Roma, e nel suo distretto importune, e rigide le Tramontane, & in spezie nell'Inverno, ma queste, con le inaspettate, infolite, & irregolari intemperie, che bene spesso rinuovano nell'Aria, oltre à quello, che partoriscono ne' nostri solidi, e negli fluidi, siccome su dimostrato nella Sezzione feconda (d), fono di più cagione non di rado à rapprendere così l'aria nostra interna, che lasciando deprimere ne' tubi delli nostri vasi fanguiferi la massa umorale, non permettono, che alla elevazione delle Meningi pervengano quelle essenze spiritose, che danno senso, e moto à tutte le parti nervole (e), onde possono essere (usual ancor elleno cagione delle Apoplettiche invafioni .

(c) S.1. + f.

Finalmente coll'infinuarfi negl'umori, fe non col refoiro, almeno cogl'alimenti le impurità tanto minjerali de' Vitrioli, degl'Alumi, e de' Solfi, che nel Romano Diftret-

to abbondano, e che vanno nel nodrimento de' Vegetabili, e degl'Armenti, quanto ancora alcune altre flagnanti, putride, pefillenziali, che dalle vicine paludi (e degl' Infetti, che innumerabili di ogni spezie al mancar delle Acque nell'estate, in quelle muojono, si diseccano, e putrefanno l'aria) pur troppo evidentemente essalano, e si respirano, più facilmente nella massa umorale si possiono, ò preparare quelle essenze Orinose, & Armoniacali, ò comporre quelle masse alchaliche, e sissivali, che sono valevoli à condensare le essenze volatili, tenui, e siude, che ci danno, e vita, e moto (a): onde è chiaro per quanti capi gl'abitatori di Roma à distinzione di quelli degl'altri Paesi sono foggetti alle morti repentine.

# CAP. XIV.

Perche Roma è stata sottoposta alle Apoplessie nelle riferite stagioni più che in altri tempi.

TElla estate, & Autunno dell'Anno 1705. incui

incominciarono ad esser frequenti le Apoplessie in Roma, furonvi altresì quasi continui i Venti Sirocchi, ò Australi, che dir li vogliamo, e già di sopra (b) si è spiegato, quanto tali venti operino in noi ciocchè disse Hip. (c) in pluviosis Syderationes plerumque siunt; onde è chiaro perche nelle dette Stagioni qui in Roma le accadessero

sì spesse Apoplessie.

2 Nel successivo Verno, e Primavera poi spirarono cotanto soventi, e rigide le Tramontane, che tutte le sontane, della Città si viddero da sorte, e duro ghiaccio strettamente rappreso, congelate, e perche di sopra (d) si è spiegato ancora come si fatti venti, operando che il sangue stia lontano dalla elevazione delle Meningi, ritar-

dano

dano l'influsso degli spiriti Animali per i Nervi,per questa ragione è anche chiaro come (a) Hyeme verò fiant Vertigi- (1) 1. Aph.

ves , & Syderationes .

2 Di più nell'Anno del 1705, quì non fi hebbono frutta ben mature, nè vini dolci, mà bensì asciutti, aspri, & au fteri: Ognun sà, che tali frutti abbondano di sali rigidi, e fiffi, e che noi exiifdem conflamus, quibus nutrimur, onde sarà ancora evidente, che li corpi di essi cibatisi havranno nelle viscere una miniera di sali aspri, e fissi, li quali non havendo altra uscita per conservare la falute, che quella delle Reni, si confondono col siero del sangue, e si discaricano per Orina.

4 Ora, poiche questi fali per opera delle continue fermentazioni del fangue possono assottigliarsi, e sublimarsi in spiriti Orinosi, & armoniacali (b), e perche si è prova- (b)(1.66) to, che questi possono fissar in noi li spiriti animali, perciò è già evidente la cagione per cui in quegl'Anni si preparasfero nelle Viscere di molti li semi delle morti repetine: Anzi offervifi, che tali preparativi, per le costituzioni australi potevano più facilmente dalla rarità dell'aria essere spinti fino alla elevazione delle Meningi (c), e per le coftituzio- (c) f. 1.64 ni boreali potevano ancora con facilità fissare quelle esfenze volatili, della massa umorale, che per la densità dell'aria erano ritenute à sublimarsi à tanta elevazione : ficche nell'uno, e nell'altro eccesso di costituzione potevano proibire la distribuzione degli spiriti animali per li nervi.

5 Finalmente confiderati questi sali immaturi, cioè à dire non ben depurati, mà impuri, e fissi possono essi per opera della medefima fermentazione fenza dubio così calcinarsi, ò pure, con altri principi così comporsi, che con facilità divenghino masse lissivali, & infette, quale è la magnesia bianca, l'Olio del Tartaro, ò cosa così fatta: ficche con facilità questi hanno poi potuto produrre un condensamento di quelle effenze tenui, e fluide (d), le (d) ficte

qua-

quali sogliono tenere disciolti gli umori per la facile diftribuzione della vita, del moto, e del fenfo.

6 Notifituttavia, che, siccome ne' Giovani abbondano le essenze solfuree, così ne' Vecchi scarseggiano, onde, siccome le costituzioni boreali, che vale à dire lo spirare delle Tramontane, accrescono negl'umori de'pri-(1)/3.1.3. mi, il Nitro (a), il quale dove truova uguale quantità di essenze solfuree, si unisce à moltiplicare li spiriti animali. così accrefcendolo negl'umori de' fecondi, ove non truova la dovuta quantità delle essenze solsuree, servono à stagnare il sangue, & ad inceppare, ò fissare quei pochi spiriti, che vi erano; per la qual cosa più li Vecchi, che li Giovani in queste constituzioni foggiacciono alle morti improvise. Ét ecco finora à bastanza spiegato, perche Roma nelle riferite stagioni sia stata più sottoposta agl'accidenti Apoplettici.

#### CAP. XV. -

Perche essendo state in Roma universali le cagioni dell' Apoplessia, il male non fu universale, e comune à tutti.

Gnun sà, che li Corpi Umani, perche non hanno tutti una stessa disposizione, perciò nè anche foggiacciono tutti ad una stessa indisposizione. La diversità de' Temperamenti, Età, Sessi, Condizioni, Impieghi, Vitto, e di simili circostanze fà, che la costruttura, li componenti,e le proporzioni in essi sieno differenti non folo nello flato naturale, e fano, ma eziandio nello flato non naturale, & infermo: Onde è, che nella massa umorale di tal'uno vi faranno principi volatili sì ben temperati con li fissi, parti fluide si ben bilanciate con le solide, impurità si ben proporzionate in quantità, e qualità

alli voti delle glandole, che debbono spurgarle, & altre adattate proporzioni de' Fermenti, e simili, che per neceffità havrà nelli umori una moderata fermentazione, una ben regolata circolazione, & una perfetta depurazione, perloche questo tale se non possederà quel persetto Temperamento ad Justitiam almeno goderà una ben tranquilla fanità.

2 Se poi in qualchun'altro tal'una di queste circostanze ò manchi, ò fia viziofa, al certo, egli foggiacerà a proporzionate indisposizioni, per le quali, non ben regolandosi le fermentazioni, le circolazioni, e le depurazioni, ne viene poscia l'esser egli facilmente sottoposto ò alle convulsioni, ò rilassamenti delle parti solide (a), ò alla densità, ò fluidità degl'umori (b), ò alla produzzione de' fumi narcotici (c), ò alla essaltazione di qualche spirito (s) frette armoniacale (d), ò in fine di qualche umore listivale (e), li quali ultimi principi essendo condensativi delle essenze volatili, minacciano come si è dimostrato (f) la morte in 10/11 c.r. uno istante.

(d)/ 1. 1.7.

3 Molto più poi foggiacerà alla morte improvifa chi con tali esposte disposizioni respirerà quest'Aria di Roma così foggetta alle estreme alterazioni di rarità, e di densità (g), e chi aggiungerà nelle sue viscere la miniera de' (s)/1-6-4fali fiffi, & aufteri, col cibarfi di frutta immature, e di vini afori (h) : ficche colui ch'havrà dentro di se li partico- (h)/ Lette lari principi condenfativi de' spiriti, ò pure qualch'altra delle riportate cagioni, & indisposizioni, egli patirà le condentazioni de' spiriti, le mancanze deile facoltà, e foggiacerà in Roma alle universali cagioni dell'Apoplesfia: e però quivi più, ch'altrove alcuni Cachettici fono minacciati pur anche nella estate da Hip. (i), che Si in pluvid (1) la lur. steterint , O terram odorent , de repente cadunt ; e cio à cagione di quanto si è detto di sopra (k).

(a) / p. c f.

7. 1. 10. 11.

#### COROLLARIO, E CONCHIUSIONE.

Al che fi può dedurre, che le molte Apoplesse accadute in Roma nel fine dell'Anno 1704, en el principio del 1706. hasino potuto haver origine in certi coripi già disposti, come da cagione immediata, e congionta da alcuni principi volatili armoniacali, ò pure da altri fissi, e lissivali; come da una cagione universale dalla costituzione dell'aria Romana impura, e facile à troppo stringersi, ò dilatarsi, come da una cagione occassonale, e dispositiva dall'Intemperie della medesima Aria, cioè da Venti Australi, e Settentrionali; e, sinalmente come da cagione remota, & efterna dall'inte di certe i cibi, e di alcune frutta immature, tutti pregni di sali fissi, & austeri.

#### CAP. XVI.

Annotazioni sopra alcune sebbri maligne, che in Roma non di rado terminano coll Accidente Apoplettico.

The Autunno fuccede una quafu univerfale infezzione di febbri maligne, dette volgarmente febbri di Aria, per le quali bene fpesso fi riempiono gl'Ospedali, e li Cimiteri, e spopolansi le case, e le contrade di abitatori: Soggiacciono à questa fatale infezzione più degl'altri quelli forastieri, e que' Pellegrini, & anco quegli Uomini di Campagna, e quegli stessi di stationo passagna, e quegli stessi si fassi di campagna, e quegli stessi si di campagna, e quegli stessi si di campagna, e quegli stessi si di campa passagni e que si fassi con canto passagni o portatifi ad altri luoghi, colà foggiornano, e vi dormano, e poi alla Città sen ritornano. Non di rado alcuni di coloro, che sono presi da tal febbre maligna (la qua-

quale per lo più fà apparire infiammazioni di qualche Viscere, Febbri Terzane, Emitritei, Lippirie, e fimili) ò prima di giungere al consueto, e sperato stato del male, ò doppo lo flato, nella declinazione, e convalescenza, sono improvisamente sorpresi da forti accidenti Apoplettici, ficchè spesso avviene, che la dove credesi haver fatto acquifto della difiata falute, s'incontra non aspettata la morte.

2 In questo brieve ragguaglio istorico, come per pruova della Ipotesi esposta, si noti in primo luogo, che l'Aria diversa di diverso Clima hà ancora diversa forza dilatante (a), perloche, promuovendo questa la fermentazione (1) f.1 4 4. del fangue, in diverso Clima promuove diverse fermentazioni : fecondo, che l'Aria richiusa nelle nostre Arterie, e Vene, non vi può promuovere la mediocre, e falutevole fermentazione, fe non bilanciata in alcuni gradi di pro- (b) 61.4.1. porzione colli principi della stessa massa umorale (b), per la qual cosa, allorache si sa un passaggio da un Clima ad un altro, restando quella stessa proporzione de' principi con una diversa proporzione di forza aerea, per necessità la fermentazione farà differente, cioè ò troppo violenta, fe il Clima nuovo farà d'una Aria più pura, e più elastica, ò pure più pigra, se la nuova Aria respirata sarà più impura, e meno muovente.

4 Di più si faccia riflessione, che il moto agitativo del nostro sangue viene pur molto promosso dalli nostri moti animali, e dalla vigorofa ripercossa, che loro communicano tutte le parti folide, per dove quello si porta (c), on- cofices. de accade, che nel fonno, quando li spiriti animali meno irradiano le parti nervose (d), e queste in gran parte ces- (8)/26-24 fano dal loro moto, & in un certo modo fi infievoliscono, il moto agitativo in qualche parte si scema, & il fermentativo si accresce, onde nasce, che nel dormire in nos si fanno più facilmente le depurazioni degl'Umori, e le fepa razioni delle impurità. Quegli adunque, che, mutan-

do

do Clima respirano Arie più, ò meno elastiche, soggiaceranno dormendo à certe fermentazioni, che, ò troppo vigorose faranno separare quello, che non si dee separare ò troppo pigre, che si ritenga ciò, che non si dee ritenere; onde sempre la massa degl'umori resterà senza quella naturale, e bilanciata proporzione de' principi tanto muoventi, che mobili, e perciò la mutazione del Clima. & il dormirvi, farà cagione delle diverse, e non naturali fermentazioni del sangue, e delle additate febbri così frequenti in questo Distretto.

4 La cagione, per cui ciò fuccede più frequentemente nella Estate, e nell'Autunno, che nelle altre Stagioni, si deduce parimente dall'Aria, che in quei tempi è più rara, e più dilatata. Nell'Aria così rarefatta due cose si debbono considerare, cioè l'esser ella più facile al moto, e più espulsiva (a), onde più, facilmente può alterarsi, il che poi è cagione delle diverse fermentazioni de' nostri umori, e l'altro, che essendo ella sì rara più facilmente riceve ne' fuoi voti quegli aliti, che le fomministrano le diverse, e pregiudiziali estalazioni di questo Distretto, sicchè tanto per lo moto, quanto per le impurità, quest'aria respirata in tali tempi, & in diverse elevazioni, è valevole à produrre ne' nostri umori quelli sconcerti, che pur troppo ci sono palesi nelle predette Stagioni.

5-Et in vero li tanti, e diversi principi salini, solfurei, minierali, e paludofi, che effalati da queste Campagne

entrano nel nostro sangue ò col respiro, ò cogli alimenti (b), bilanciati con li principi volatili, e fermentativi del fangue, fi accordano à promuovervi un moto mediocre, e falutevole, & in quello niun di loro si rende sensibile, &

offensivo (c), ma colla fermentazione alterata (come sopra si è detto) si rendono tali, e cagioni delle accennate febbri pestilenziali, rendendo la massa degl'umori ò trop-

po sciolta, e scompaginata, ò pure troppo rappresa, deufa, e spessa, ambedue estremità mortali (d).

6 Fi-

(b) f.3.c.13.

6 Finalmente si consideri, che li smoderati bollori degli umori in queste sebbri maligne col moto eccessivo delli principi del fangue, ficcome aprono la strada alli spiriti tanto vitali, quanto animali, & à tutte le essenze volatili, le quali poi infensibilmente si dissipano, & abandonano quel misto (a), così ancora fanno, ò che si prepa- (a)/1 (1) rino in luogo delle dette essenze spiritose,gl'aliti orinosi,& armoniaci (b), ò pure che si congreghino, e si componga- (b)/1-1-7-8

no certi nuovi principi alcalici, e listivali (c).

7 Ora, poiche si e dimostrato, che questi principi armoniaci, e listivali sono valevoli à condensare le essenze tutte volatili, spiritose, e fluide, & à renderle inabili ad esseguire le funzioni tutte animali allora quando vengono al semplice toccamento di quelle, quindi è, che nelle dette febbri maligne, nelle quali, più facilmente si possono unire tali principi per cagione di ciò, che d'impuro ci fomministra questo Distretto, solo allora succederanno gl'accidenti Apoplettici quando questi principi morbosi verranno à scambievolmente toccarsi con quelle essenze cioè quando talora, dopo effer flati nascosti in qualche corpo glandoloso, e quindi messi in moto, faranno tramandati nel fangue, overo follevati alle vicinanze delle Meningi, il che potendo accadere tanto nel principio, & augumento, quanto nello stato, e declinazione delle dette febbri, non è maraviglia, se in tali tempi, & in simili mali succedano le già note Apoplessie.

CAP. XVII.

Si spiegano li Fenomeni, che accompagnano l'Apoplessia .

I Fenomeni, che accompagnano l'Apoplessia sogliomo esfere primo la mancaza delle facoltà Animastiche, del moto, del fenfo, e della voce: secondo il cadere precipi-

cipitofamente à terra: Terzo il respiro impedito, violento, strepitoso, ineguale, ò pure ordinato: Quarto, la saliva spumosa, ch'esce dalla bocca: Quinto il polso pieno, vibrante, ò tal volta naturale : Sesto le paralisse delle parti, & in spezie dell'Ano, e della Vessica dell'Orina.

2 Mancano le facoltà Animali, quali fono l'intelletto, la memoria, e la volontà, perche l'Anima avvezza ad effercitarfi nelle cose rappresentatele dalli sensi (a), al mancare di questi, ella vien priva delle sue operazioni d'apprendere: di più li spiriti, che sono ministri dell'Anima, e che col modificare le parti nervose fanno che l'Anima concepisca le sue Idee (b), quando non scorrono liberamente per li Nervi, non rappresentano le Idee, onde l'

Anima non concepifce, anzi, conciofiacofache fiano questi essecutori, e ministri delle operazioni degl'organi nostri (c), senza di loro l'Anima non può essercitare la sua potenza di volere ; finalmente l'Anima non opera se non nel corpo bene organizzato, e percio non s'infonde nel Feto, se non quando è quasi perfetto, quindi è, che nella disordinata costituzione della parte prin-

cipale del nostro Corpo, qual'è la Testa, e'l principio de',

Nervi, non può effercitarvi le sue operazioni.

2 Circa al mancamento del Moto, e del fenso à bastan-(d) / 2 49. za si è discorso di sopra (d), & il medesimo si può replicare nella mancanza della voce, posciache non essendo ella altro, che un suono, che si fa nella Laringe, ò principio dell'Aspra Arteria per mezzo dell'Aria ristretta dall'Epiglottide, e dibattuta dalla lingua, e dalle labbra, fe manca il vigore agl'organi muoventi, manca ancora alli muscoli dell'Epiglottide, della lingua, e delle labbra, onde, perdendo queste parti il moto non ribattono l'aria, che passa per la Laringe, non fanno esprimere la voce, e molto meno fanno articolare la parola. (e) / 2 c. 21.

4 Già fù detto (e), che li nostri Articoli sono intorno muniti da Muscoli, e Tendoni, che fanno l'uffizio delle

funi,

(b) ibid.

funi, che sostengono l'Albero della Nave, ora, con pari somiglianza, se l'uguale robustezza di questi organi ci fà stare in piedi, e diritti, ancora l'uguale rilassamento ci farà cadere dove più inclina la linea della direzzione del nostro corpo: e se questo rilassamento sarà da una parte più che dall'altra, allora la caduta feguirà dalla parte non rilassata per la maggior forza degl' Antagonisti: E, poiche il vigore degli muscoli si fà dal concorso delli spiriti Animali (a), per necessità, nella Apoplessia, dove (a) isia. manca un tal concorfo, fuccederà anche il rilassamento.

s Il respiro è parimente una azzione muscolare (b), (b) successione cioè delli muscoli del Petro, di quelli dell'Abdomine, ò basso Ventre, e del Diaframma: Or se nell'Accidente Apoplettico concorrono li spiriti à muovere un poco quelli, che alzano le costole mendose, si farà il respiro dubbioso: se gli resisteranno li muscoli dell'Abdomine. farà violento: se l'Epiglottide sarà rilassata, & impedirà l'entrata, e l'uscita dell'aria per la laringe, sarà strepitoso: se non sempre ugualmente opereranno li muscoli del Petto, ma ora con magiore, & ora con minor vigore, allora fuccederà il respiro ineguale, e se opereranno tutti col medefimo ordine, vigore, e colla stessa alternativa uguale, e naturale, allora sarà il respiro ordinato, e placido.

6 La spuma altro non è, che acqua mischiata con Aria, che la folleva in molte, e piccole ampolle, quindi è, che agl'Apoplettici, mancando li spiriti alle parti solide (c), (c) s. 62/2-623. succede che tutti gli Emuntori rilassati danno libera l' uscita alli contenuti umori: Frà questi Emuntori vi sono li canali della faliva, li quali, come languidi, cedono all' empito di quella, che cola nella bocca, per dove passando qualche porzione di Aria (almeno quella ultima, che esce dal Polmone) vi si mescola, e coll'impulso, con cui lentamente viene spinta fuori, comparisce in forma di spuma nell'apertura delle labbra, & alle volte ne buchi delle Narici.

(a)/.2.c.1%.

7 Nel rilassamento delle parti nervose (a), se faranno lente ancora le fibre, che intessono le Tonache delle Arterie, e rimanga non osfeso nel suo moto il Cuore, allora il sangue havrà magiore spazio ne' vasi, e sarà il posso pieno: se poi il Cuore, e le stesse tonache delle Arterie patiranno qualche violento increspamento (b), allora il sangue spinto, e ripercosso con empito, ci mostrerà il posso.

,,,....

no: fe poi il Cuore, e le stesse tonache delle Arterie patiranno qualche violento increspamento (b), allora il sangue spinto, e ripercosso con empito, ci mostrerà il posso vibrante: e se alla fine non sarà tocco il Cuore, nè li canali arteriosi, & il sangue si distribuirà con ordinata proporzione, allora il posso sarà naturale.

8 L'Apoplessia è una privazione di senso, e di moto (c), anzi è una universale Paralissa, perloche mancano li spiriti alle parti sensitive, e muoventi, onde non è maraviglia se rilassati li muscoli, detti Ssinteri dell'Ano, e della Vessica, le feccie, e le orine, con la propria gravità, e spinte dal peso delle parti, e delle Viscere, che languide à loro si appoggiano, superano di quelli la debile resistenza, & escono involontarie dal Corpo.

9 Sinoti che in questo Capitolo quando si è parlato de gl'organi sensitivi, e muoventi sempre si è inteso esser questi difettosi per vizio ò de' Nervi, ò delle Meningi, ò delli Spiriti, mancando sempre in questi casi le operazioni degl'organi per difetto di quelle, che deonsi continuare dalle radici nerbose, che sono dentro la Calvaria, e dentro la spina del dorso alli rami, e propagini, che si

distribuiscono per tutto il Corpo.

10 Et ecco quanto si e simato appartenente alla universale Teorica di questo male: ora è tempo, che si venga ad apprestargli li più opportuni, e più adattati rimedi.

DEL.

# TRATTATO DELL'APOPLESSIA LIBRO SECONDO

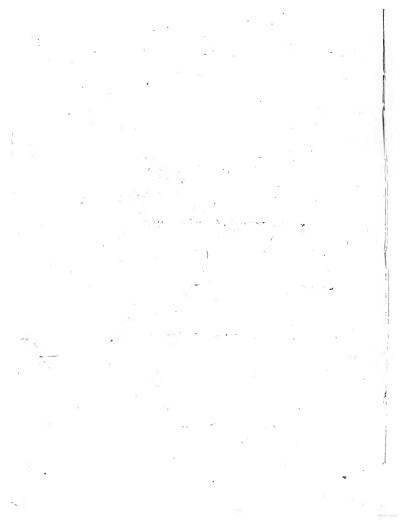



# D E L T R A T T A T O

# DELL'APOPLESSIA LIBRO SECONDO.

Delle cose appartenenti alla Prattica, e Cura dell'Apoplessia.

> A Medicina non hà altre Armi difensive, & offensive contro li mali, che quelle, che le prepara la Chirurgia, la Farmacia, e la Dieta, però di

tutte queste Armi, ci converrà discorrere inquesta Seconda Parte, tanto più che l'Apoplessia, ch'è l'Epilogo di tutti li mali, e da cui ne deriva le più soventi volte, la morte, non ricerca contro di sè uno, nè due rimedj, ma ci forza à dar di mano quassi à tutte le Armi della Medicina.

Di più, poiche la Medicina Razionale non si arma solamente contro l'apparenza de' mali, ma molto più contro le cagioni, che li producono, e perche queste dicemmo efser non una, ma molte, perciò è necessario quì ricercare quasi ogni ferro Chirurgico, ogni composizione di Farmaco, & ogni cautela di dieta, acciò si possa adattare contro ciascun principio morboso il suo particolar rimedio,

Si noti però che in tutta questa Seconda Parte non si pretende parlare alli Signori Medici di maturo senno, e sperienza, ma bensi alli principianti, & à quelli i quali, poco ò niun conoscimento avendo dell'arte del medicare, per mancanza di studio, overo di sperienza, sono in tutto bisognevoli di leggere il contenuto di questa mia fatica, & à cotal fine vi truovaranno alcune ricette, & istruzzioni, che alli Vecchj, e dotti Prosessori sembrerebbono bassezze, e che talora, pur troppo pregiudicano al concetto di tali, che vogliono sare i gran Dottori, laddove essi non le sappiano.

#### SEZZIONE I.

Del Metodo Chirurgiĉo , con cui fi cura l'Apoplessia.



N questa Sezzione adunque ci tratterremosolamente in riferire tutti quegl' ajuti, che per antica, e moderna, sperienza ha saputo opportunemente

apportare la Chirurgia ad un tal male, e peresfer à pieno profittevole ancora alli principianti di Chirurgia, ci aggiungeremo il metodo, e la cura delle percosse, delle ferite, e delle fratture della Testa.

### CAP. I.

Quali ajuti della Chirurgia convengano all'Apoplessia.

TUtto cio, che di ajuto può apportare ne' mali l'operazione manuale, fi chiama rimedio Chirurgico, e la continuazione di quella vien detta cura Chirurgica: Nell'Apoplessia le operazioni manuali convengono per molti capi, come si vedrà chiaramente, anzi se viè male, à cui queste piu convengano, e per cui meritino l'applauso magiore delle ordinazioni mediche, al cero egl'e l'Apoplessia, alla quale per cagione delli stupori, e delle mancanze di sensi, cono necessir jutti li strazi, e li tormenti più violenti, che la Chirurgia sappia pratticare, e ciò à fine di rimettere in moto quello fich.

spirito neghittoso, la di cui quiete è la immediata cagio-

ne di tal male.

2 Di più dove si tratta di una pienezza di umori, che tal volta opprime il menzionato spirito, la Chirurgia è pecessaria per evacuare più speditamente una tale abbondanza con qualche incisione, ò separazione del continuo da farsi nel corpo dell'Apoplettico ò col ferro. ò col fuoco: Conviene per tanto usare primieramente ciò che è necessario per la cura delle percosse, ferite, e rotture della Testa: Secondo, il salasso, e questo ò colla lancetta, ò colle coppe, ò con le fanfughe: Terzo, li ferri infuocati, ò nella collottola, ò nel vertice, ònelli piedi: Quarto, li vessicanti, li sinapismi, le coppe, e Quinto finalmente, le forti strupicciature, ò fregazioni, legature, fomenti, unzioni, e cose somiglianti.

3 Si noti però, che, siccome le cagioni dell'Apoplessia sono varie, così ancora debbono esser vari li rimedi, onde à tutte le cagioni non conviene ogni rimedio, nè à ciascuna cagione sono necessari tutti li rimedi: Quindi è, che, siccome è necessario il Chirurgo per l'operazione manuale, così è necessario il Medico per l'operazione intellettiva; erra quella mano, che non è guidata da un giudizio intelligente: Questi adunque conosca prima quale sia la cagione, e qual rimedio le convenga, e poi amministri quello y che si giudica più convenire dalla sua

parte sopra tal male.

4 Or di tutte queste operazioni si ragionerà distintamente ne' feguenti Capitoli, avvertendo quali, quando l'e come convengano: E, poiche si disse che molte Apoplesse derivano dalle percosse, ferite, e fratture del Cranio, per non far restare mancante in veruna parte questo I rattato, in primo luogo si dovrà parlare della

cura Chirurgica delle medefime. do no product per transito relativa y a reside

# CAP. II.

# Della cura Chirurgica nelle percosse del Capo.

TElle percosse, ò contusioni del Capo, nelle quali sempre v'è ò poco ò assai il sangue stravasato (a), acciò col fuppurare non fi producano degl'aculei irri- (a) fin cat tanti, ò materie fluide, che trasfuse nella cavità del Cranio cagionerebbono l'Apoplessia, il Chirurgo dee prendere le indicazioni : primo, di disciogliere il sangue stravafato, e forse già congelato: secondo, di procurarne la suppurazione se non si può disciogliere, e terzo, di sovvenire alli più gravi fintomi, ò accidenti.

2 Si fodisfa alla prima intenzione radendo prima la parte offesa, e poi ungendola con l'Olio d'Iperico, ò pure collo spirito di vino semplice, ò cansorato, ò zassaranato, coll'Acqua della Regina d'Ungheria, col vino in cui fia cotta la rafura della radica di Brionia bianca (b), con lo (b) Fielmon, spirito de' Lumbrici terrestri, nel quale sia disciolta la canfora: collo spirito di vino dove sia macerata la detta radica di Brionia, collo spirito di Sale Armoniaco preparato, collo spirito di vino tartarizzato, e simili.

3 Convengono ancora gl'empiastri fatti colli vegetabili, che hanno il sale volatile, & aromatico, cotti nel vino, ò nello spirito del vino, ò pure li fomenti delle stesle decozzioni, nel che si noti, che tutte queste cose si debbono applicare calde, ò tiepide, e mantenernele colle do-

vute fasciature.

4 Si adempifce alla seconda intenzione, quando giusta l'Ollerio (c) vi sia una tale inclinazione, cogl'empia- chielese firi di Cimino, di Labdano, ò pure de' Semplici Emollienti, come di Altea, di fior di Camomilla, di Verbasco, di Meliloto, di Semi di Lino, di Torlo d'Uovo, e simili: il migliore però è il latte, in cui sia cotto il Sapone di Ge-

nova : con quefi; ò altri emollienti fi procura la fuppurazione del fangue flagnante, e poi fi dec aprire colla lancetta la parte più molle, e più declive. Si noti, che in quefii cafi già mai fi dec afpettare che il rumore da se fi rompa, accio le marcie non habbiano tempo di offendere la parti fottopofte. Efitzate che fieno le marcie fi mondi, e fi lavi l'ulcera, ò piaga, al quale effetto è mirabile l'infufione della pietra medicamentofa, applicata colli sfilacci, & alla fine fi cicarrizzi la parte col balfamo di Sole (), di Terebinto, del Peri, e fimili.

5 Il più grave fintoma, che possa in questi casi al Chirurgo accadere è la Cancrena della parte ammaceta; q corrotta, onde fi sovviene allaterza indicazione scarnifican do prosondamente senz'aspettare alcuna suppurazione, e con applicarvi li digestivi Magistrali, l'unguento Egezziaco, e simili: Al medessimo sine servono il Mer-

curio precipitato, l'Acqua di calce, ò pure

B. Lixivii Sapanar. lib.i.
Salis Atmon. unc.i.
Vitriol. Rom. drag. jiff.
Opii Thebaici drag. ff.
M., coa. S. A., & ferva in vafe vitreo.

Queflo liquore o Chizzaco, o inzuppato nelli sfilacci è mirabile contro le Cancrene: Si noti però, che sempre è meglio colli sopraccennati Balfamici mantenere la parte offesi nel suo stato anturale, e che quelli sfessi rimedi sono migliori di questi, poiche impediscono la corruzzione, o mortificazione: In secondo luogo si sappia, che quando in questi cassi in vegono all'improviso mancar le marcie nel piaga, allora e quando si fia la reassinazione per le vene di tali materie, le quali poi vengono deposte nel polmone, nel segato, nella milza, nelle reni, nel messicorio, nell'unero, inducendovi delle vomiche, o pure nel Cervello, o nelle Meningi, dove radunate, minacciano inevitabile l'Apoptettica oppretione delli spiriti.

CAP.

#### CAP. III.

# Della cura Chirurgica nelle ferite del Capo.

t Telle ferite del Capo, & in spezie in quelle nelle quali è tagliato il Pericranio è facile à succedere quanto si è detto di sopra (a), perciò à ben curarle vi vuo- (a) Parsa. de un Chirurgo, che spesso habbia avanti gl'occhi il prescrio ci libro d'Hip. initiolato de Capitis Valneribus, e questi poi con la dovuta attenzione dee prima riguardare all'Emorragia se vi è, e poi alla ferita.

2. Intorno all'Emorragia, se questa sarà leggiera, e poca, non occorre fermarla, ma se sarà vehemente, e copiosa si dovrà impedire: Di più se deriverà da qualche mediocre Arteria lacerata, o rotta vi si applicherà la pil-

lola di Laudano opiato, ò pure

B. Aceti Vini fortiss. unc. i. Croci mart. drag. i.
Colchosaris, Terræ Vitriol. dulc. an. drag. ss.
M., & applica cum filamentis.

ò pure si adoperi l'Acqua Arteriale descritta da D. Carlo

Musitani (b) .

b) T. s. de 'um. c. 15.

3 Se poi l'Emorragia procede da qualche vena, sarà buono il croco di Marte, li peli di Lepre, la cenere delle Rane, li Gambari abbruciati, la Chiara dell'Uovo, la pietra Ematite, la polvere delle radici di Sinsito maggiore, il gesso, la Sarcocolla, il Vitriolo crudo, ò abbruciato, la foligine de sorni con la chiara dell'Uovo; la Terra siggillata, la Mummia, il Sangue di Drago &c. Di più l'empiastro di Gal. (c) satto con l'Incenso, Aloe, e peli di Lemita dell'Uovo, è celebre; ò pure.

By Sanguin. Ovill. exict. unc. v.

Croci Martis fubtil.)
Hematit. prep. an. unc.i.

Gumm. Tragacant.

M. F. pul. Subtilis.

P 2

nel

de mat. ch.

nel che si avverta, che con tutti questi rimedi se la serita non si sascia strettamente in modo, che si comprimano li

vasi, il sangue non cesserà di sgorgare.

te, e fimili, come p. e.

4 Intorno poi alla ferita si dee prendere l'indicazione, prima d'impedirvi il toccamento, e pressione dell' Aria, & in spezie fredda (a): secondo, di unire quanto più strettamente si possono le labbra della ferita, e terzo, di consolidarla, ò cicatrizzarla: Ciò tutto si ottiene primo coll'astenersi da medicamenti oleaginosi, e pingui (b), e poi col tosto imporvi i medicamenti balsamici, come sono il Terebinto, l'Olio d'Ipericon, l'Olio, detro della Spagnuola, l'Olio de Torli d'Uovo, i quali hanno più del balsamico, e del Vulnerario, che dell'oleaginoso, ò pure il Balsamo Innocenziano, quel del Perù, l'Acque Vire

B. Aq. Reg. Hungh. lib. iii j. Ol. Apparicis unc. ii j. Balfami Peruvian. alb. & liq. unc. i.

s Questi medicamenti, che operano per prima intenzione, conciosacosache siano bassamici impediscono la corruzzione della carne, e la produzzione delle marcie, e conservano la parte nella sua costituzione naturale, sicche da sè poi la Natura coll'adattare il nodrimento buono, e non corrotto, chiude la ferita, e non lascia umori, nè marcie, che possamo offendere: Di più se chiusa la ferita, virimane qualche picciola quantità di umori stravasati, gli stessi medicamenti hanno sorza di assortigliarli, scuoterli, e farli traspirare, se poi per tardanza della cura, ò altro accidente la ferita divien piaga, si dovrà aftergere, incarnare, e consolidare cogli stessi rimedi di sopra accennati (c).

#### CAP. IV.

#### Della cura Chirurgica nelle fratture del Cranio.

E fratture del Cranio, ò fono colla ferita degl'Integumenti, e del Pericranio, ò senza : se sono senza ferita, in tal caso colli soli balsamici di sopra registrati (a) fi hà a rimettere tutta l'opera, e cura alla Natura, (a) 1.4 fa. come ottimamente persuade D. Carlo Musitani (b) : se so- (b) de Pal. no colla ferita: ò la ferita discuopre tutta, ò parte della "14. frattura: se la discuopre in parte, si dovrà tagliare la cute, ò per lungo, ò in croce, ò in altro modo, fin che fi scuopra tutta la frattura: se vi succede emorragia colla posca, ò colli rimedi dianzi riportati (c), si reprime; si av- (c) car > verta però di non offendere le Meningi ò colli ferri, ò colle schieggie del Cranio, quando si sa la detta incisione, perche dice Hip. (d), che queste fratture funt minus peri- (d) de 109. culofe, ubi membrana fana fuerint : come ancora di non tagliare li muscoli delle tempia, perche (e) quibus tempe- (e) tama. ra secantur convulsio in contraria parte oboritur, O-lashale est : avendo ancor l'occhio, che oportet probibere generationem Saniei, O detergere membranam, ne putrefiat , bebefque fiat , nam effet periculum de Vità , perciò lasciati da parte li Trapani, e li Raschiatoi con ragione rifiutati da D. Carlo Musitani (f), e rade volte, e con grande cautela configliati da Hip. (g), dal Settalio (h), e da altri, sia pur frattura, ò sede, ò depressione del Cranio, deefi attendere ad affottigliare, disciogliere, erimettere in moto gli umori stravasati, e grumati, ò pure se saranno questi inabili ad esser assorbiti, ò se già saranno corrotti in marcie, si procuri di scuotergli, e risolverli in aliti.

2 Scoperta adunque che sia tutta la frattura del Cranio, si debbono applicare di fuori li balsamici sopraccennati (i), & in spezie sul psincipio si può lavare coll' Ac-

qua Vita, e poi applicarvi colli sfilacci l'Acqua della Regina d'Ungheria, o pure l'Olio del Terebinno diffillato collo spirito del Vino; ò pure il Balsamo di proprietà, il Balsamo artificiale, l'Olio della Momordica col Balsamo del Perù, l'Olio d'Iperico collo spirito del Terebinto; il Balsimo di Copaiba, e simili. Sopra questi balsimi spossono applicare l'empiastro Cefalico, quello de Gunrinti Elemi, ò di Bettonica, ò conssimili, alli quali sia aggiunto il Balsimo del Perù, ò altro vulnerario, e sopra tutto vi si adatti una fasciatura ben disposta, e più confactevole. Intorno poi alle fasciature studino i noviz del-

State de la Chirurgia con fomma attenzione Hip. (a), e Gal. (b) (chirura 3 Se fara offica la dura, e pia Madrer, e anche lo ftello (chirura) (chir

B. Ol. Therebinz. Spir. Vini

Syr. de Rof. sic. an. unc. i. M.

hanno la itessa efficacia l'Olio della Spagnuola, de' Torli d'Uovo, d'Iperico col Balsimo del Perù.

4 Se le Membrane, ò pure il Celabro inchinerà alla corruzzione, allora

Rt. Spir. Vini une. ij. Mell. Rof. une. ff. M. opure, che è più efficace

B. Spir. Vin. unc. ij. Mell. Rof. unc. i. Mercurii dulcis drag. ij. M.

ò pure alla fine

R. Aq. Reg. Hung. unc. i. Mell. Rof. unc. sf. Theriacæ drag. i. sf. Mirrhæ, Aloes an. scrup. i. M.

fe la Membrana fara annerata è à proposito lo spirito del Vino cansorato, ò col Dioscordio, ò pure l'Acqua di Calce.

4) in..... 5 Si noti con Hip. (d), che la Natura è quella, che da + sè à poco à poco fepara le offa fquammate, e falda, ò riunifce

Joseph Groule

fce l'offa rotte, e questo ella sà col mezzo del succo nodritizio, che abbondando dalle parti convicine, allorache non fia corrotto dall'Aria, da' Digeffivi, dagl'Oli &c. degenera in un callo, che non è carne, nè offo, ma supplifce all'una, & all'altro, ond'è foverchia l'attenzione di coloro, che subito tentano la separazione delle squamme, anzi è pregiudiziale non poco, mentre tale tentativo non si può pratticare senza una pericolosa irritazione.

#### CAP. V.

## Del Salasso nell' Apoplessia.

I TL Salaffo, ò emissione di sangue è quella evacuazione, che in noi si fà per mezzo di qualche taglio ò di Arteria, ò di Vena, dalle quali poi scaturisce quel rubicondo umore chiamato, fangue; Ora quì fi noti attentamente con Gal. (a), confermato da Avicenna (b), e fegui- (a) a Epid. tato da tutti li buoni Prattici, che expedit aliquibus fan- (b) de Pale. guinem detrabi , quibus feilicet copiofus eft , & nondim infigniter ad alterius bumoris naturam conversus: non detrabendus eft autem in quibus jam mutatus eft. Defidererei , che questo testa fosse ben inteso, e ben impresso nella mente di quei Medici Sanguinari, che non fanno intraprender cura d'infermo alcuno, fenza la lancetta nella (e) Cetta. mano del Chirurgo (c). Sanguinem incisa vena mitti novum non eft . Sed nullum penè morbum effe, in quo non mittatur, novum est. Questo testo è molto confacevole à porre in chiaro quella celebre fentenza di Celfo (d). Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat. Liberat nella pienezza del fangue non mutato in altri umori: occidit nella prava cacochimia di molti umori impuri . Liberat ne' temperamenti fanguigni : occidit ne' cachettici : Liberat nelle paralifie prodotte da pienezza, da compressione, e da strangolamen-

lamento: occidir nelle paralife originate da mancanze delle parti fiprirofe, è dalla debolezza delle folide. Liberat nelle percoffe, ferite, e fratture del Granio, alle quali fovrafti l'infiammazione: Liberat nelle convulfioni, e françolamenti de' vafi, ne' tumori fanguigni, e dove il fiangue fà pienezza nel Guore, e nella Telta: maceridit fe nelle percoffe, ferite, e fratture del Cranio vi fia qualche languidezza delle parti folide, e corruzzione delle fluide: occidir ne' tumori Edematofi, e dove li Sieri opprimono le Meningi, e le effenze volatili: occidit finalmente dove mancano, ò fono debol il fipriti, come in quella, che deriva da fumi narcotici, poiche in quefficafi col levare, e render languido il fangue, e lo fipriro, s'accreciono le debolezze, e fi fremano i moti.

2 Perció conviene il Salasso alli Giovani, & à quegli che sono dotati di temperamento sanguigno: conviene parimenti à coloro, cui seno soppresse le Emorragie del Naso, dell'Emorroidi, ò pure le purghe mestruasi alle Donne: à quegli altresì, che sono sotroposti agl'insulti Epilettici, ò Convulsivi, alli Maniaci, e Furibondi: à quegli, che sovercho nudicisons, e poco si affacicano; & in fine à coloro, che sono oppressi da pertinaci, e gravi passioni di animo, & in tal caso si dee considerare primo per qual parte loro si convenga, e, secondo, con quale

Aromento, e terzo, in che quantità:

4 Circa il primo punto il reglio dell'Arteria nell'Apopleffia non fi prattica, perche effendo difficile à faldarfi,
(a) la saa.
(b) la raili protrebbe portare infallibile la morte ex inonizione: L'incifione poi della vena Rondelezio (a) la rifiuta nelle na(b) la raili protrebbe portare infallibile la morte ex inonizione: L'inprotrebbe portare infallibile la morte ex inonizione: L'incifica quonimo vivistret, abit quaturo gutte fillant. Gio.
Battifta Soncino (b) la proibifce fotto la lingua, pratticata
da alcuni Empirici propize fifficationis periculum ex foncificali quinti copid, que vicini non pocci. Il Settalio (c) appruo-

va l'incissone della Vena della Fronte, ma tim pre-(d) in. in cesserit universais evacuatio. Rondelezio (d) ammette

più

più tosto il tagliamento delle Jugulari esterne, sed plaga angusta, matu Hemortagia. Avicenna (a) loda l'aprire (a) de Apola Safena, ma Matteo de Gradibus (b) scieglie la Basilica, (b) 6.4 quoniam illa est remotior, & mitior, quam ut plethoram solvat, ut nec sat citò, nec sat copiosus sanguis à capite revelli postit. Rudio, Rondelezio, & il Dureto la vogliono ex utroque brachio sed partite, e Matteo de Gradibus dal Poplite, reliquis sind effectu tentatis, quanquam periculofum propter difficultatem confolidationis.

Circa al secondo punto, per lo più tutti gl'Autori vogliono il Salasso colla lancetta, e quando bisogni non temono replicarlo più volte come fece Zacuto Lusitano (c), e come configlia il Settalio (d), essendo solo Matteo de (d) set cito. Gradibus, che configlia (e) le coppe scarnificate in cervi- (e) les sit.

ce versus inferiora post venæ tamèn sectionem.

6 Circa al terzo, ogn'Autore vuole la missione del fangue copiofa col citato Matteo de Gradibus, ma ciascuno ancora vuole con Rondelezio che s'abbia riguardo all'età, & alle forze, perciò più tosto la replicano spesse volte, prima che con una fola apertura di vene fi rinuovivino le memorie di Seneca.

#### CAP. VI.

#### Delli ferri infuocati.

I CI prattica ancora nell'Apoplessia l'applicare à qualche parte esterna del Corpo dell'infermo il ferro. infuocato, onde vi s'imprima la scottatura: Questa operazione è senza dubbio la più efficace, che si possa pratticare nell'Apoplessia, posciache per le particelle del fuoco, che introduce nel Corpo, ferisce così le parti solide, e le fluide, che evidentemente fà succedere negl'Apoplettici ciò, che Hip. (f) ne riferisce in proposito di alcuni Popoli della Scizia. Multos enim ipforum, dice, pre- 16.

cipuè qui Nomades sunt, reperias exustos bumeros, ac brachia babentes, manuamque juntiuras, petiora, conas, 6 lumbos, nullam sanè aliam ob causam, nisto b bamoris, 6 mollitiei natura detractionem. Nam neque Arcus intendere, nequè talum torquere possimit prè impotentià bumiditatis bumerorum. Cam autem uruntur, humor ipse à juntituris exolvitur, siuntque corpora ipsorum validiora, meliùs nutriuntur, 6 magis redduntur articulorum usupotentia. Il medesimo per appunto opera nelle Apoplessie, l'aliam nelle quali, come si è detto (a), gl'Articoli sono debili, le parti solide sono molli, le sluide spogliate di forze, e pigre al moto, e le spiritose mancanti, ò sievoli: siche tanto la ragione, come la sperienza, e l'autorità ci assicurano che il succo è un rimedio di gran valore in tal caso, (b). 1, 16 perche secondo lo stesso Hip. (b) amnia per omnia movere

dies. 4 poteft.

(c) & de int.

2 Se ne serve il medesimo (c) nelle Semiparalisie ex resiccata medulla spinali, dove dice, in lumbos crustas quatuor inurito , & in dor sum utrimque quindecim, & in cervice duas : si enim ustio successerit, sanum facies : Or se è à proposito nelle Semiparalisie ex resiccata medulla spinali, moltò più farà in tutte le spezie dell'Apoplessia; se il male dipende da umori stravasati, ò pure da pienezza, ò soprabbondanza de' medesimi dentro al Cranio, con lo spasmo introdottovi, mediante il fuoco nelle parti solide, le Meningi s'increspano, e ne fanno una forte espulsione, colla quale o per le Narici, ò per l'Orecchie, ò per le Vene, nelle quali rimboccano, fi rimuove la cagione immediata del male: se deriva da convulsioni delle parti solide, queste si rallentano allorache si risveglia un nuovo irritamento, & uno spasino magiore in un altra parte (d): Convulsione occupante igneum ardorem supervenire bonum, &

fd) Hip Li. de morb 15:

(e) ld de be. in Hemo

vulsione occupante igneum ardorem supervenire bonum, & altrove (e), in convulsione ignis ab utraque lecti parte succedatur. Se proviene da siacchezza delle parti nervose, e sibrose, il suoco, che hà sorza di contraerse può secon-

do

do il cit. Hip. (a) reftituir loro il perduto vigore : Se è originato da denfità di umori, effo li discioglie, e li rende fluidi, come si dileguano le cere, le gomme, e li metalli stessi : fe deriva da foverchia fluidità, egli dissipa le Umidità, e restituisce alla massa la dovuta consistenza: se viene da vapori narcotici, questi non si dissipano meglio, che col fuoco, che sin dall'oppio toglie via il solso sonnifero: se vi è mancanza de' spiriti, nella Chimica il suoco ci sà vedere riprodurgli, fprigionargli, e rimettergli in moto: se fi condensa l'aria in acqua, il fuoco è efficace, come ogn' un sà , à rarefare l'acqua in aria : se si stagna, e s'ingrossa lo spirit o per qualche toccamento Eterogeneo, ò armouiacale, ò lissivale, ch'egli sia, il fuoco è quello, che lo diftrica, e lo disgiunge ancora dagl'Omogenei : In somma il fuoco, come nello stato naturale, così nello stato morbofo muta le modificazioni delle parti folide, e delle fluide, e se nel primo una tale mutazione tende allo scompaginamento di quelle parti, nel secondo è diretta ad una nuova fimetria. & ad un nuovo adattamento delle medefime. onde senz'additare i segni, ne' quali convenga, ò non convenga, questo solo rimedio e valevole in un momento, come si richiede in tal male, ad opporsi à tutte le cagioni sopradette, che posson produrlo, & à rimettere nel

3 Perciò si propone da molti Autori la Sartagine, ò Padella infuocata posta in capo, da altri le pezze inzuppate di acqua vita poste nel capo raso, e poi accese, da altri altri cauteri intorno la Testa, & ancora nella bocca dello Stomaco, delli quali fà menzione Marco Aurelio Severino (b), cui potrà leggersi dal curioso Lettore. Si noti pe- (b) Prom. rò, che come che sia ripruovato dal Capovacca (c) in p. de En Apoplexia Sanguinea, è contuttociò accettato fecondo " " " Avicenna da Matteo de Gradibus (d) prope caput ad mo- (e) p.i. .. tum in Apoplexia pituosa, & capite probe vacuato : E Gre- (4) lu. in. gorio Nimanno vuole che si riguardi ne cutis combura-

pristino stato tutta l'economia animale, e vitale.

tur, adeoqué pori occludantar. Circa poi la forma, con cui applicarů dec, per lo più ogn'uno lo prattica col ferro fatto à bortone: Avicenna l'ulava in forma di lamina, ò laftra nella collottola, e da Rondelezio fi rigerta l'ufo dell'Elmoni nifucatto, pofto in Capo, portandone la ragione Matteo de Gradibus (a) ne fpafmum inducat. Hò intefo riferire, che alcuni Popoli della Gina l'applichino alle piante de piedi nelle Coliche, e nel Letargo altresì, e mi fi dice di più, che alcuni nel Regno di Napoli adoperino il pomo della Spada parimente infuocato, è applicato al applicato al pomo della Spada parimente infuocato, è applicato al consultatione del supplicato al consultatione del supplicato al propositione del supplicato al pomo della Spada parimente infuocato, è applicato al consultatione del supplicato del supplicato del supplicato al consultatione del supplicato del supplicato del supplicato del supplicato del s

le piante de' piedi negl'Apoplettici .

(b)Si vegga l'altima fi-

4 Il miglior modo però di dare il fuoco in questi casi è à mio credere come da noi è stato pratticato (b), cioè colle piaftre, ò lastre diferro, applicate alle piante de' piedi, posciache primieramente con queste si prendono. e si feriscono molte parti nervose, e molti rami de' vasi, ne' quali s'introducono le particelle del fuoco, poi ne' piedi, dove fanno capo in gran quantità, e forse cateris paribus più ch'in altre parti del corpo li Nervi, le Arterie, e le Vene, per i quali, come da molte, e copiose sorgenti, si fanno nascere nell'osfeso corpo li semi di quel fuoco vitale. Qui li Nervi, feriti da tal rimedio, corrifpondendo à tutti quelli delle altre parti fanno, che tutti fi riscuotano, onde con essi si rinforzano le Meningi, s'avvalora il moto del Cuore, e s'increspano le Tonache de' Vasi Arteriosi , Venosi , Linfatici &c. Insinuato poi il fuo. co nelle Vene, e comunicato alla massa umorale, si sciolgono gl'umori stagnati, e rappresi, assottigliansi le umidità foverchie, si dislipano gl'umori narcotici, si rimuovono, e si precipitano l'essenze armoniacali, e listivali; & in fomma si riaccende la quasi spenta fiamma vitale.

(c) 1 aph 1. (d) 1. de mub. 1. 5 Si noti però con Hip. (c), che occasso est præcept, cioè (d), occasso est, si borum aliquid patiatur Homo, & quis antequam animam esser poteuletur, boc totum ex occassome opiculabitur. Onde si dee sovvenire à questo male

col rimedio particolare del fuoco opportunamente, à tempo, e quando v'è l'occafione, poficiaché nel principio lo fipirito è ancor in iflato di riprendere il fuo vigore, di far le fue forze, e di fcuoterfi dal giogo, che l'opprime, & allora è folo quando fi può ajutare, altrimenti quando lo fipirito, e le parti uttet tanto folide, che fluide, hanno in tutto perduto il loro vigore, il rimedio altresì perde la fua forza: Il fuoco hà ben forza di ravvivare, ma non di rifufcitare: è ortimo rimedio per gl'Apoplettici, ma non già per i morti: adunque al principio, & a tempo fi dee amministrare, altrimenti poli hac occafio calva esf.

#### CAP. VII.

#### Del medicar le scottature.

L perfuafo rimedio del fuoco, effendo di quella grande efficacia, che fi è dimoftrato, farebbe fenza dubio un ajuto affai più degno d'encomi, fe coll'imprimere nel nostro corpo un altro male mon relimpurere opus post fe: Ma ò quanti fi farebbono contentati d'estre stati più volte da capo à piedi abrusfoliti, e non esse ma fola volta ò rimassi morti sotto un accidente Apoplettico, ò pure mezzi vivi per una fuccedente continua Paralista l'Perciò ogn Uomo, di questi due gran mali stimerà sempre più toco, che ravviva, che il gelo della morte, che uccide: Alla fine il male che induce il fuoco, è una scottatura, cioè una foluzione del continuo, ò nella Cuticola, ò nella Cuticola, e Cute, ò nella Cuticola, o cute, e Carne sottoposta impressa per forza del fuoco.

2 Non fi pretende qui proporre la cura di tutte trè le accennate parti office, dalle quali procedono le trè spezie delle scottature, cioè la leggiera, la mediocre, e la grande, di cui discorrono tutti li Chirurghi prattici, ma folo di quelle, che nelle Apoplessie si pratticano da Medici, tanto col bottone di fuoco nella Collottola, e Sutura coronale, quanto col Borione, ò Galea ignita, & in particolare colle nostre lamine infuocate, & applicate alle piante de' piedi, per mezzo delle quali non s'inducono nella nostra superficie pustole, nè vessichette, nè contrazzioni, come nell'altre spezie, ma bensì alcune croste, comprese col termine di Eschera, prodotte dal fuoco permanente, che hà abbruciato tutto ciò, che hà toccato

nel Corpo.

3 In queste scottature adunque la prima intenzione del Chirurgo effer dee di ammollire quella crosta, e procurarne la separazione: Nè qui occorre addolcire il dolore, poiche nelle Apoplessie ogni molestia, e strazio è confacevole per risvegliare il senso: La seconda di astergere, e mondificare la piaga allora quando, separata che sia l'Eschera, vi si paleseranno umori putridi, e corrotti: La terza poi, quando non vi sia una tale corruzzione, di restituire alle fibre, e vasi contratti il loro stato naturale, per lo quale il succo nodritizio, che ne trapela, si componga in fibra, & in carne, che à poco à poco riempie la piaga, se sarà profonda, ò pure ricompone, & incallisce la Cute, se sarà superficiale.

4 Si sodisfa alla prima indicazione con i medicamenti esterni emollienti, come sono il Butiro, l'Unguento Rofato, di Muccilagine, di Altea, di Basilico, e simili applicati con foglie di bietola, ò di lattuca: Quando poi con questi ajuti l'Eschera sia ammollita, allora colla spa-

tola se ne procura la separazione.

5 Si fovviene alla seconda con tutti li medicamenti, che aftergono, e che mondificano, quali fono il Miele Rofato, l'Afterfivo di Galeno, l'Acqua della Calce, lo Spirito del Vino, e simili: notifi tuttavia, che bene spesso sono più à proposito que' rimedi di sopra accennati (a), che impediscono la corruzzione.

6 Si

of Si adempifee alla terza intenzione col medicar la piaga come le altre, e perciò convengono tutti gl'incarnanti, e cicarizzanti, riportati nelli capitoli antecedenti (a), & à tale effetto è molto à proposito il fegnente un- (a)-444 guento.

Rt. Ung. Basilic. Stirac. liquid. an.drag. v. Gumm. Elem. drag. vi. Galban. drag. ij. Olei Ceræ drag. ij. M.

7 Supplice ancora à tutte le prefifie intenzioni l'Unguento Sambucino, ò fia il femplice, ò pure il compofto,
e quello particolarmente, che in Roma fi compone, e fi
difpenfa dalli RR. PP. di S. Antonio Abate, vicino à
Santa Maria Maggiore; Habbiamo veduto più volte
prattieare, quefto Unguento con maravigliofo effetto, e
follievo degl'infermi in tutte le fipezie delle foottautre,
che continuamente capitano all'Ofpedale de' detti PP.,
dove non di rado è neceffaria la noftra cura, come Medico Ordinario di quel luogo.

#### CAP. VIII.

Delli Vessicanti, Sinapismi, e Cauterj.

na, e li fudori, convengono ancora quando fi hà da fecnare la quantità de Sieri, e finalmente per l'arroce, & ardente dolore, che apportano alla parte difcuoiata, mentre fi medica, convengono ad ogni lentezza de' fipiriti debili, o intrigati, & ad ogni rilaffamento delle parti folide.

2. Perciò fe il paziente farà vecchio, ò pure havrà abitato in luoghi paludofi, fe egli farà cacheuico, cioè di colore pallido, giallo ofcuro, terreo, ò pure di colore roffo livido: fe havrà intermittenza di polfo, difficoltà di refpiro: fe foggiacerà alle febri maligne, e fe attualmente havrà la fuperficie, e l'estremità del corpo più fredde, che calde con fudori gelati, in tal cafo faranno opportuni li Vesficanti.

(O in pel. 3 Si avverta per tanto col Prevozio (a), che l'efficatorium capiti rafo admotum in Apoplexid per confensium, sua plus alun materie pot est artabere: Ma per colle se collectium, quia plus full materie pot est artabere: Ma per collectium de la collectium apolica: Per lo più. fi colluma applicar i Vefficatory alla Collectoda, alle Brac-

cia, alle Cofcie, & alle Gambe, & eccone le formole.

B. Cantarid. pp. drag. i. Ferment. acris

Acet. acerr. emoll. q.f. F. Vessicatorium, & admoveatur &c.

ò pure

Bt. Massac Emplastr. Vessicant. unc. ss. Cantarid. pp. scrup. i. Cum Aceto acri f. ij. Emplastr. ò pure, il ch'è ancor più brieve

B. Pultem seù massam prò i. vel ij. vel iiij. &c. Vessicant. Applicand. partibus &c.

4 Li Sinapifini, ò Fenigmi fono rimed; fimili alli Vefficanti; fi fanno quefti in forma di patta, composta di fachi fecchi, Zebibo, Senapa, Euforbio, & Acero & hà minor forza del Vefficatorio, onde applicata à qualche parte, hà forza di vellicare, ed irritare le parti nervole coll'

coll'indurvi un semplice rossore, & anco ardore, ma non vi fà alzar la vessica, se non che con una lunga dimora; li Prattici costumano applicarla alle piante de' piedi, dove diviene Vicaria delle nostre lamine infuocate; perciò che quanto noi operiamo con quelle, tanto fi pretende da questa, ma non con quello evidente, e subitano profitto, & in effetto qualche volta, negl'infulti leggieri tengono così irritate le parti nervose, che ne impediscono le repliche più gaglierde. La formola più spedita per ordinarla è la seguente.

BL Pultem seù massam prò duobus Synapismis

Applicand. plantis pedum.

Li Cauteri, ò Fontanelle hanno ancor eglino luogo nell'Apoplessia, e si fanno col fuoco attuale nel Parosismo, come fù detto di sopra (a), ò colla pasta de' Vessicanti, (a) la fadopo dell'invafione, & allora fono diretti alla cura prefervativa: Si applicano alla Collottola, alle Braccia, alle Coscie, e sotto al Ginocchio, ne' quali luoghi indotta con tale operazione una debolezza di quella parte, la corrente degl'umori, che truova maggior refiftenza in tutte le altre, facilmente quivi depone le proprie, e foverchie impurità. Si avverta tuttavia con Tilemanno (b), che Cauterium in futura coronali est inutile, e ne da (b) es 170 la ragione il Settalio, quod præsentaneum non sit remedium, multaque alia invehat incommoda: ma più tosto vi vuole

6 Quì non occorre fare un Capitolo à parte per la cura de' Vessicanti, Sinapismi, e Gauteri, poiche adattandosi quanto si è detto nella cura delle scottature, si è altresì

prevenuto opportunemente à questo bisogno.

medicamentum ve/ficas excitans .

#### CAP. IX.

Delli s'trupicciamenti, ò Fregazioni, Legature, e Coppe.

E Fregazioni (a) fono alcuni Strupicciamenti, che si fanno per lo corpo dell'infermo à fine, ò di s. de fan. tormentare, e rifvegliare lo spirito, ò pure di aprire, e dilatare li pori della Cute: Si fanno colle mani asciutte. ò bagnate collo spirito del vino, overo con aspripanni. come per appunto convengono nell'Apoplessia à quel fine poco fà addotto: e perciò il Mercati (b) le ammette in Sympthomatis remissione, e Matteo de Gradibus (c) etiam (t) loc. sit. (4) cep 24 in principio, perche, come vuole Rondelezio (d) incipiendum à levioribus. Il Riverio (e) l'appruova ancora alle (e) cap. de piante de' piedi cum Sale, & Aceto manibus inunctis Oleo rutaceo, & de cafloreo, il che, fe ben fi offerva, è una giunta alle nostre lamine infuocate, bensì più debole di quelle, mà più efficace, più istantaneo, e più opportuno de' Sinapifmi . 2 Le Legature (f) fi fanno con legami stretti (f) ex Gal. fortemente alle Braccie, Cofcie, e Gambe, appresso le vicine articolazioni: Servono queste per tormentare, e scuotere gl'aggravati, e privi di senso, e perciò sono in-

(a) Inc. it. (a) Leave to the porter of the porter of the portion of the porter of the

longo tempo, ne pars Gangrenam incurrat, sed modò strin-

gantur , modò laxentur ex pracepto Avicenna.

3 Le Coppe, stromenti per lo più di vetro, oggi pur troppo noti ad ogn'uno, si applicano alla superficie del corpo nel feguente modo. Prima colla stoppa accesa, ò colla fiamma d'un lume si riscalda,e si raresà l'aria, che dentro di sè contiene la Coppa, applicata poi alla Cute, da se stessa vi si attacca, incastrandovisi la carne, alla quale è applicata: Succede questo nel modo, col quale nel recipiente della Macchina Boiliana le vessiche sgonsiate, e gl'animali morti, ò vivi richiusivi si gonsiano, e si distendono intumiditi à proporzione che si estrae,ò si rarefà l'Aria, e se in questa l'Aria contenuta ne' corpi richiusi si spiega, e si dilata, perche ha maggior forza dell'ambiente, che rarefatto, meno la preme, onde li corpi si intumidiscono, parimente lo stesso dovrà succedere in quelle, nelle quali l'aria rarefatta non fà refistenza proporzionata all'aria, & à tutto ciò, ch'è elastico, e che si ritruova frà gl'interstizi della nostra carne, quindi è che questa così dilatata ammette magior quantità di umori, e perciò si tinge di sanguigno rossore, e per la diversione che partorisce di questi, conviene un tal rimedio alle Apoplessie, & in particolare à quelle, nelle quali ò la pienezza, ò la corrente degl'umori opprime le parti principali del nostro corpo.

4 Di più la propensione allo scioglimento del continuo della Cute, e della carne, che si fà, tanto nel distendimento, & enfiaggione della parte, quanto nella preffione dello esterno ambiente, che sà insinuare il labro della Coppa alquanto profondo nella nostra superficie, sà altresì nascere nella parte un dolore, il qual'è necessario, come ogn'altra molestia, in questo male per risvegliare lo spirito, onde per più capi le Coppe convengono, e con ragione fono pratticate dall'Ollerio (a) corpore bene pur- (a) in fin. gato, ubi venæ sectio non convenit, prope Jugulares, O. guasi sub mento, nisi extra paroxismum. Si noti però, che

Rondelezio (a) le condanna applicate agl'Ipocondri, quià

musculi abdominis intenduntur, 6 respiratio difficilis magis læditur, e che per lo medesimo fine il Settalio (b) non le vuole nel dorso ne respiratio impediatur, ma bensi lumbis , brachiis , & scapulis , quin & occipitio , & jugularibus, ubi etiam scarificare expedit. Con questo presidio, cioè collaCoppa scarnificata nell'Occipite si vanta Zaccuto Lusitano (c) avvertito forse da Fracastoro Apoplettico di haver felicemente curato una disperata Apoplessia.

5 Quì converrebbe far menzione delle unzioni, fomenti , suffumigi , e simili cose, nelle quali si richiede l'operazione manuale, ma, poiche queste sono ordinazioni proprie più della Cura Medica, che della Chirurgica, perciò le rimettiamo alli Capitoli della Sezzione seguente.



## SEZZIONE II.

Del Metodo Medico, con cui fi cura l'Apoplessia.

> Abbiamo sin'ora discorso delli rimedi, che somministra nelle Apoplessie la Chirurgia, e delle sue operazioni manuali, ora è dovere, che parliamo di

quelli, che prepara la Farmacia con i suoi trè Regni, cioè Minierale, Vegetabile, & Animale: E se (come sù detto (a) di sopra) nelle come su detto (a) di sopra) nelle come si detto (a) di sopra) nelle come intellettiva, che dee dirigere la mano del Chirurgo, è altresì più necessaria ora nel Medico un'intelligente prudenza, & un'accurato giudizio, acciò che sia moderata ugualmente la propria mano, e la sua penna in prescrivere, ordinare, & essibire que' rimedi della Farmacia, li quali più proporzionatamente convengonalle particolari cagioni, che producono un tal male.

Offervisi primieramente con Hippocrate.

(b), che Apoplesiam fortem curare impossibile est, (i) Apoplesiam fortem curare impossibile est, (ii) Apoplesiam difficile, e la ragione à mio credere è perche l'Apoplessia forte subito uccide, e non dà tempo, nè luogo alli rimedj, l'Apoplessia poi leggiera, che dà qualche tempo, molte volte non dà loro luogo per la difficoltà, che s'in-

enon-

contra in riconoscerne le cagioni, onde, comeche l'Apoplessia leggiera sia creduta difficile à curarsi da Hip. (a), tuttavia colla direzzione di un buon giudizio si può talvolta agevolmente, superare, come ci consermano le molte Storie, che ci riportano li Prattici, quindi è che da Medici vengono pratticate due Cure, una Presentanea, e l'altra Preservativa: della Preservativa si ragionerà nell'ultima Sezzione, per ora ci tratterremo nella Presentanea.

## CAP. I.

Quale sia la Cura Medica Presentanea, che conviene all'Apoplessia.

A Cura Medica Presentanea intorno all' Apoplessis de Consiste in procurare, che li Spiriti Animali tornino con libertà ad influire per tutto 'I genere nervoso agl'organi sensitivi, motori, e depurativi: si pretende però, che tutto questo succeda in un subito nello stessio infulto Apoplettico, poiche colla dilazione del tempo mancando ancora li spiriti d'influire agl'organi Vitali, si sa cessi il concorso del sangue, e manchi la materia de' spiriti nel principio de' Nervi, onde poi per necessità al mancar delle potenze animali, cessano interamente le vitali, se al cessare di queste terminano quelle: Si restitus ce questi influsso de' spiriti col rimuovere quelle cagioni, che dianzi l'impedivano, e perche quelle sono molte, e diverse, perciò molti, e diversi esser advente la sine della sono di si medi.

2. Le Apoplessie adunque procedenti dalla soverchia

robu-

robuftezza de' Nervi fi curano col procurare di allentare, & amollire quelle tirature, come fà Hip. (a). Quelle derivanti dalla fiacchezza de' medefimi, col corroborarli: in : " " " " quelle cagionate da denfità di umori, fi dee sciogliere, onde Hip. (b) fà capitale de' sudori, e delle orine : nelle (b) t. me. prodotte dalla fluidità degli stessi, si dee condensare : in pros. 1. quelle prodotte dalla pienezza,ò dalla ftravafazione degl' umori si dee ò evacuare, come consiglia Hip. (c), ò rinvafare lo stravafato, e confolidare li vafi indeboliti, e rotti. Ne' fumi narcotici si dee sprigionare lo spirito, e nelle condensazioni de' spiriti, bisogna divertirli dal vicendevole toccamento di que' principi, che han forza di fiffargli.

3 Per adempire tante, e sì diverse indicazioni la Medicina hà fin'ora pratticati altretanti, e diversi rimedi, li quali, amministrati à tempo, e luogo hanno sempre prodotto buoni effetti: oltre à quelli riportati dallo Schenchio (d), e da altri Prattici, li più frequentati con felice (4)04/ file evento fono li Vomitori, li Purganti, li Criftei, le Sop- " poste, li Masticatori, li Sternutatori, li Decotti, li Susfumigi, li Cefalici spiritosi, li Cefalici corroboranti, le Acque Apoplettiche, e li Repellenti: di questi tutti ora fi discorrerà à parte, accio si sappia come, quando, e con quali cautele si debbono pratticare.

4 Si noti però, che non fempre accade in un momento il rimuovere affatto le cagioni addotte nel Primo Libro, quindi è che non di rado per forza ancora de' medicamenti la cagione trasportata da un luogo ad un altro, cioè dall'oppressione di tutte à qualche parte delle Meningi, ò pure dal Caudice de' nervi, à qualche radice delli molti rami, si sà che il male passi dall'Apoplessia alla Paralifia, cioè al perdimento del moto, ò del fenfo, ò dell' uno, e dell'altro di qualche membro del corpo umano; in tal cafo se la Paralisia succede nelle parti vitali, presto si muore, se nelle parti naturali, non si vive longo tempo, e

se negl'articoli, ò altre parti esterne, si allunga, ma infelicemente la vita.

5 Si noti ancora che à quanti fin'ora è stato amminifirato il nostro rimedio delle lamine insuocate, à nessuno è rimasa mai alcuna menoma parte paralitica, il che etiam à posseriori dimostra di quanta essicacia egli sia, e quanto egli prevale à tutti gl'ajuti, che qui ci somministrerà il sonte della Farmacia.

6 Finalmente si noti che la Cura della Paralisia, ò succedente, ò primitiva, ch'ella sia, si dee ancor dirigere secondo le cose dette sin'ora, e secondo quelle, che appresso si diranno: ma forse delle Paralisie si discorrerà in un'altro Trattato.

#### CAP. II.

Del constrvare la Bocca aperta agli Apoplettici.

Uantunque questo Capitolo rassembri à prima faccia o non necessario, o doversi annoverare frà quelli antecedenti delle operazioni manuali, tuttavia, perche hà per ultimo fine l'insinuare le materie mediche, e li rimedi della Farmacia dentro al corpo, ci è paruto bene porlo qui frà questi, e per andare con ordine, premetterlo a tutti li susseguenti. Si sappia adunque che non di rado alcuni, sorpresi da forte insulto Apoplettico, & in particolare coloro, che per qualche rigida convulsione delle parti nervose sono invasi da tal male, caggiono altresì con un violento tiramento delli muscoli temporali, il quali perciò accostando la mascella inferiore alla superiore, sanno che li pazienti restino colla bocca chiusa, e colli denti strettamente serrati.

2 În questi casi benche si possano pratticare gl'ajuti esterni di sopra registrati, e gl'astri, che si diranno potersi insiinfinuare per l'Ano, e per le Narici, nulladimeno, perche bene spesso à d'uopo venire alli rimedj, che con grande efficacia, e moto operino, ò per vomito, ò per secesso, perciò è altresì necessario haver la bocca dell'infermo aperta per infinuargli nello stomaco tali medicamenti: E poiche à levioribus est inchoandum, perciò si dovrà tentare una tale apertura di bocca prima con qualche cocchiare, spatola, ò altro serro messo à leva frà li denti, colli quali stromenti, quando la convulsione non sia molto galiarda, facilmente si havrà l'intento: Quando poi la tensione sia sì sorte, e che non si possa con tal sorza superare, si dee adoperare quello stromento chiamato speculum oris, avvertendo però, che una tale operazione non dee sarsi con violenza, perche potrebbe accrescere quelle convulsioni, che sono la cagione principale del male.

3 Quando si habbia la bocca aperta, allora si dee confervare dilatata con un cugno fatto di qualche legno sodo, messo si di denti, ricordandosi della Cautela del Guainero (a), che dice: Cuneus inter dentes neutiquam inseren-(a)ntez dui, ubi spumat or, ne medicus videatur ægrum suspocasse Gio. Matteo de Gradibus (b) consiglia esser meglio l'in-(a) seconi introdere si denti una palla di lino ad liberiorem eventilationem, & ne dentes à spasso confringantur.

# CAP. III.

#### Delli Vomitivi .

I I Vomitivi, detti ancora Emetici, sono quelli medicamenti, che eccitano il Vomito: Convengono questi, primo alle Apoplessie simpatiche, perche evacuano dalle prime vie quelle impurità, che ossendono ancor da lontano la Testa: secondo à quelle cagionate da pienezza di umori, poiche, coll'evacuarsi per vomito, si dà spazio ne' vasi, acciò si riempiano di quegl'umori, che

opprimono le radici de' Nervi: terzo à quelle derivanti dalla fievolezza delle parti solide, perche colla convulsione, che s'induce nelle sibre dello stomaco, si viene à
comunicare qualche vigore à tutto il genere nervoso:
quarto nelle stravasazioni, poiche per la stessa convulsione si scuote bene spesso ciò che offende il principio, e seguito de' nervi: quinto nelli vapori narcotici, ajutando
un tal moto violento, & insolito il distrigamento degli
spiriti.

2. Si daranno perciò li Vomitivi à quegli, che fono dediti alle intemperanze, & alle crapole; alli cachettici, & alli temperamenti molli; à coloro, che havranno preso veleni; & à quegli, quali si ritruovino con li possi ineguali, sincopali, e stomatici. Converranno ancora à coloro, cui manchino improvisamente quelle corrotte materie, che volgarmente diciam marce, laddove essi siano nella testa feriti, & à quegli, che havranno respirato il sumo de' Carboni, de' Fulmini, de' Vini, e di altre simili essalazioni.

3 Nelle Apoplessie dipendenti dall'altre cagioni si dee seguire il parere di Tilemanno (a), che dice Vomitoria, maximèque Antimonium vitanda, e l'Antimonio si dee con ragione ssugire per li sumi narcotici, che in sè riferto antigratione si per la sumi properto appresso il

ba: per la stessa ragione è molto più sospetto appresso il (b) mim. Settalio (b) il Vino Emetico, & ogn'altro Vomitivo in particolare sul principio: si debbono poi con franchezza in the state de Gradibus (c) Ventriculus

un usare quando giusta Matteo de Gradibus (c) Ventriculus cum nausea sit pituita repletus, vel cibi, potusve copia, per li quali casi saranno à proposito li seguenti, e simili.

R. Vitriol. alb. pp. drag. []. Diffolu. in aq. commun. vel Hordei unc. viij.

ò pure

R. Radic. Helleb, albi drag. iff.

Zi-

Liquirit. contus. unc. s. Sem. Ebuli drag. iff. Cynamom. fcrup. i. F. Decoctio in Hydroleo , col. , O cap. unc. viij. à questo si può aggiungere Salis Vitriol. [crup. [.

## CAP. IV.

## Delli Purganti.

I medicamenti, che muovono il corpo, e che si chiamano Evacuanti altri sono Lenienti, altri Purganti: quelli spurgano lo stomaco, e le budella, e questi di più scaricano tutte le altre parti circonvicine, perloche avviene, che le più remote vengono sgravate della copia degl'umori, li quali per accorrere à riempire que' vasi già esausti, dove truovano poca resistenza, sono obbligati ad abbandonare quelli, che erano dianzi troppo ripieni: Per queste ragioni appunto, e per questo modo di operare, che hanno li Purganti, non convengono alle percofse, alle ferite, & alle fratture della testa (a), perche per (1) P.B.Ca. partem post partem possono far colare con gran danno den- fue leco. tro al Cranio, quegli umori stravasati, e marciti, che per altro fenza alcun grave pregiudizio ò fi rifolvono efternamente, ò suppurano: che se la Cachessia costringa ad evacuare anche in tali lesioni di testa, allora basta spesso replicare li Lenienti.

2 Convengono per altro li Purganti, con la osservazione delli segni additati nel Capitolo antecedente de' Vomitivi, fecondo il Settalio (b), alle Apoplessie originate (b) 6. mim. dalla pienezza degl'umori, e secondo Hip. (c) à quelle som 1. de prodotte dalle oppressioni del Cervello, ò sia la pienezza ne' vasi, ò fuori, ò del sangue, ò de' sieri, e perciò dice Rondelezio (d) Apoplexia cum sit morbus acutissimus, dila- (d) 1.1c 23. tionem non admittens, multim, & cito evacuandum: e log-

(a) La come giunge Giacomo Pons (a) nec ab evacuatione cessandum etiam in ipsû remissione. Questa replica però meglio successione. cede con la cautela dell'Ollerio (b), cioè in respiratione liberiore quam anteà, pulsu meliore, & possquam partis alicujus torpor cessavit: Perciò da Matteo de Gradibus (c) lucció. (c) si vuole: Potio laxans non impedità deglutitione; e'l' (d) in sou Ollerio (d) ci vuole in essa la Coloquintide: Onde può essere molto à proposito la seguente Bevanda, ò pure ogn'

altra fimile

B. Decott. cord. cum Senna, & Polipod. q. f.
Agaric. rec. troch., Hermodattil. an. drag. iff.
Vel Turbit gumnof.; Radic. Micchoac. an. drag. i.
Sem. fanic.; Coriandror. pp. an. q. f.
Flor: Genifla p. ff.
F. Decotto non clarific. fed fapius colat., cui adde
Syr. Rof. Sol. comp. unc. ij.

& cap.

è pure come fi usa in Roma con gran profitto.

R. Pul. Cornacchin. drag. i. vel scrup. iiij.

Cap. statim eum Jusculo.

#### CAP. V.

# Delli Cristei , à Serviziali .

PEr Crifteo, ò Serviziale s'intende ogni liquore schizzato colla Siringa per l'Ano negl'Intestini: se ne compongono di più sorte, ma quelli di maggior sorza, cioè che molto vagliono per iscaricare il Ventre, si pratticano in quelle Apoplessie, nelle quali concorrono le medessime cagioni, che ricercano il Vomitivo, & il Purgante, & in quelle, nelle quali per lo sorte stringimento de' denti non si può tracannare bevanda alcuna: Di più si richiede di grand'essicata, poiche per la privazione del senso, e del moto, bene spesso gl'Intestini sono paralitici, ò al-

ò almeno flupidi, e non fi muovono à i leggieri irritamenti.

2 Si proibiscono li Cristei fatti con li vini generosi dal Massaria (a) per li vapori narcotici, che contengono, e che spirano:e da Nimanno (b) quelli fatti con i soli emollienti, quià laxando nervos, Paralysi possunt occasionem (b) 40 App. præbere: nè al principio Rondelezio (c) vi ci vuole ag- 119. giunta la Coloquintide, perche oportet priùs inanire, quam (c) 1.1622. attrahere à partibus remotis: Sia adunque al principio giusta il Dureto (d) meno acre, e mordace, acciò secondo Matteo de Gradibus (e) rarefaciendo non augeatur ob- (d) enerrat. structio, ò pure se sarà acre sia in minor quantità come (e) de Apopt vuole il Settalio (f), ut diutiùs retineatur; fi offervi anco- (f) 6. ani ra col precitato Matteo de Gradibus, che Clyster non est iniiciendus ante sanguinis missionem, nisi in Apoplexia debili, cioè in quelle non dependenti da pienezza di fangue ma da qualche simpatica pienezza delle prime vie. Il seguente, e fimili, fono affai efficaci.

R. Fol. Alth.; Mercur.; Bete,
Pariet.; Hysfop.; Calament.

Salvia an. m.i.

Sem. fænicul.; & ameof. an.unc. sf. Fol. Sennæ unc. i. Flor. Camomel.

Meliloti an. p. i. F. Decottio, colat. ad lib. i. dissol.

Catholicon.; & Diaphan. an. unc. i.

Metholicon.; C. Diaphan. an. unc. i.

F. Clyft.

3 In vece della Sena vi si può sostituire quando convenga

Agaric.; & Colocynt. an. drag.ij.

alla fine quando si voglia più gagliardo, e quando vi sia la languidezza delle parti solide, & una tal mancanza de spiriti nelle sluide, allora ad una libra del detto decotto si può aggiungere.

Vini Emetici turbidi unc. iiii. Diaphenic. unc. ij.

#### CAP. VI.

# Delle Sopposte.

A Sopposta è un rimedio, che si prepara in forma folida, e cilindrica, e che s'introduce nell'Ano, acciò irritando gl'Intestini provochi l'evacuazione delle feccie. Gl'Antichi, tempo fà la formavano con figura di una Ghianda, e però la chiamavano Glans, & Balanus: Se ne fanno delle femplici, e delle composte, e convengono à quelle Apoplessie, alle quali sono giovevoli li Purganti, e li Cristei, e perciò secondo il consiglio di Matteo de Gradibus (a) : Dum paratur primus Clyster suppositorium acutissimum indere convenit, quod ob agitationem divertit, adeoque (il che sì noti) in omnibus frigidis affe-Etionibus capitis comendatur .

2 La più semplice Sopposta, che si possa pratticare, e che sia efficace in questi mali è quella fatta di Sapone : le

composte poi sono le seguenti, e simili

R. Mell. Despum. unc. ij., Sal. Gemm. drag.iff. Cog. 6. fiat Suppositorium .

Se si vuole più forte.

By Hyere piere, Sal. Gemm. an. drag. f. Diagrid. gr. iv. , Mell. q. f. F. Suppositorium .

ò pure più acre

R. Trochife. Alband., Diagrid.an.fcrup.f. Sal. Gemm. drag. [. Mell. defp. q. f. F. Supposit.

CAP.

#### CAP. VII

## Delli Masticatori .

Utti li Capitoli fin'ora addotti per la cura Medica nell'Apoplessia sono diretti à procurare l'evacuazione, ò per Vomito, ò per secesso: Restano ancora ad esporsi trè altri evacuanti, li quali sono: primo, quelli, che muovono la faliva, e si chiamano Masticatori: secondo quelli, che scaricano dal naso li mucchi, e si appellano Sternutatori, e terzo quelli, che promuovono li fudori, e vengono nominati altri Decotti, & altri sussumi-

gj : ora di tutti si ragionerà à parte.

2 Li Masticatori sono alcuni medicamenti, li quali tenuti in bocca col masticare eccitano la faliva, e perche questi abbondano di parti tenui, acute, & irritanti, feriscono così tutte le parti nervose, fibrose, e sensitive della cavità della bocca, che queste poi irritate, e contratte per tutta la loro estensione, mettono in angustie le glandole à loro fraposte, che contengono la faliva, e che feparano ogn'altro liquido fiero; quindi è, che con quefte contratture avvalorandosi ancora il moto della dura Meninge, s'imprime un empito, & un moto maggiore alle umidità contenute nella cavità del Cranio, le quali non stentano poi à scorrere per quegl'Escretori dianzi votati dalla forza del medesimo medicamento; per la qual cosa scorgendosi la bocca essere un prossimo Emuntorio del Cervello (a), con ragione convengono li Mafticatori al- (a) Hip I. 1. le Apoplessie (b), dipendenti in particolare da Catarri, ò (b) Gal. 6. fieri abbondanti dentro la cavità del Cranio.

3 Gl'Apoplettici adunque, che sieno vecchi, ò sonnolenti, e che siano stati colla Testa scoperta all'Aria fredda; quegli ancora, i quali fono fottoposti à Catarri, Emicranie, Idrocefali, & ad altri Capipleni, e coloro pari-

menti, che più non tramandano i confueti mucchi del Nafo, nè dalle Fontanelle della Collottola li foliti purga-

menti, potranno usare li Masticatori.

4 Si noti però, che quantunque li Masticatori sgravino la parte osfesa più da vicino di quello, che sacciano la
Vomitivi, e li Purganti, contuttociò nell'insulto del male sono più efficaci questi, che quelli, siccome nella declinazione sono più à proposito quelli, che questi: Di più secondo Matteo de Gradibus (a) nel principio non convengono: quoniam ager non potesi mandere, onde nella cura

preservativa converranno osservando col Claudini, che

5 Perciò faranno confacevoli il Mastice, la Carta, la Trementina cotta, la radica di Regolizia, il Rosmarino, le foglie del Tabacco, della Bettonica, del Lauro, del Piretro, e simili, ò pure

R. Mastic.; Thuris an. drag.ij. Caricar. n.iij., cum cera F. Massa.

ò pure

R. Radic. Pyrethri drag. []. Mastichis drag. i.

F. pul. crasso modo, & includ. in panno lineo, e f. nodulus per semi horam manè sejuno Ventriculo prono capite mandendus.

ò in altro modo.

B. Caryophill., & Zinziber. an. scrup.i. Staphysagriæ drag. ss. F. Nodulus mandendus ut suprà.

## C A P. VIII.

# Degli Sternutatorj, e degl'Errini.

I Sternutatori sono medicamenti, quali infinuati nel naso, col vellicare li nervi, scuotono il loro principio, & eccitano li Sternuti: per le superficie interne delle narici si spande una membrana tutta nervosa, la quale ò deriva tutta dalla dura madre, ò nella maggior parte è intessuta de rami de i nervi Olfattorj: allorche questa da qualche straniere irritante viene punta, ò vellicata fà tali ondeggiamenti, e contratture lungo li villi nervosi, che, socchiudendosi più del dovere quei contigui canali nervosi del paio vago, quali portano li spiriti animali alli muscoli, che dilatano il Torace, sa che in noi succeda una ispirazione molto maggiore del solito, alla quale poi seguendo una repentina contrattura di quei nervi, che s'impiantano nel diaframma dianzi disteso, questo in un momento si contrae, exitornando al suo stato primiero scocca, e scarica, starei per dire, à guisa dell' arco della Balestra, tutte le parti del Petto dilatato, onde nel medesimo tempo esce fuori per le narici, e per la bocca con empito quell'Aria di prima ispirata, la quale dibattendo con gran velocità, e fenz'ordine gl'organi della voce; cagiona in noi quello strepito, che ci si fa sentire nelli Sternuti.

2 Sinoti, che nelli Sternuti non folo si sa un grande scuotimento del genere nervoso, ma ancora si comprimono molti vasi, e molte glandole, & in particolare quelle carni spugnose, che sono nelle cavità del naso, onde accade, che per tale cagione, dalle narici sempre con questi scaturiscono le catarrose umidità: ora per questi effetti appunto convengono, e fono pratticati da Hip. (a) li Ster- (a) l. 1. de nutatori nelle Apoplessie, e nelle sonnolenze, e gravez- met. 1-1. ze della Testa.

3 Di più si noti che, eccertuate le Apoplessie dipendenti da convulsioni, tutte le altre ammettono un tal rimedio, quantunque Tilemanno (a), & il Settalio (b) ci vogliano la cautela pramissis pramittendis: nè si debbono attendere Rondelezio (c), & Ollerio (d), li quali ne hanno sospetto per la ragione dell'Eurnio (e) quia morbi initio fumis caput replet . Il Mercati (f) poi qualche volta fi può abbracciare, il quale dice, che irritus siernutandi conatus non sit promovendus valde calefacientibus, nec nisi Summa necessitate , maxime si febris ingens .

4 Contuttocio nella cura si presentanea, come preservativa per le ragioni di sopra addotte, e con i segni registrati nel Cap. antecedente si pratticano con gran profitto tutti li Tabacchi, le polveri di Bettonica, d'Ireos

Florentiæ; ò pure

Be Pip.long. , pyreth. an. drag. [. · Euphorbii scrup. i.

F. pul. in nares insufflandus per tubulum .

Item B. Puk Nicotiana, Hellebor. an. drag. ff. piper. alb. fcrup. i. , Euphorb. gr. v.

F. pal. Vel B. Pul. Tabacci drag. iff. Fol. Betton. fice. drag. ff. Helleb. alb. ferup. i. ambræ gr. ij.

F. Pul. at Supra.

5 Gl'Errini sono medicamenti della medesima efficacia delli Sternutatori, e solo sono differenti da quelli, per-(g) lu. ii. che fono in forma liquida: Convengono giusta l'Eurnio (g) in declinatione Apoplexia, & operano come quelli. Li feguenti fono ufuali .

By Succi majoran., & Betx cum Vin. alb. express. unt. iij. F. Errhinum attrabend. naribus prono ca-

pite, & ore Aqua pleno :

Be Fol. Mijor., Salvia, Betton. an. m. f. Terantur infuso Vino albo, O. Aqua Bettonica ad an. unc.v. utatur ut suprà.

CAP.

#### CAP. IX

#### Delli Decotti .

Per Decotto comunemente s'intende quel medicamento liquido, fatto con decozzioni de' Semplici, che hanno forza d'afciugare in noi gli umori, aprire li pori, e promuovere li fudori: Si fanno quefti coll'infondere, e far bollire nell'acqua, radiche, legni, foglie, e fiori, li quali fi ficielgono appropriati al male, che fi cura; nel noftro cafo fi fa capitale di tutti que Semplici, che comunemente s'appellano Cefalici, e delli quali fi dificorrerà ne' feguenti capitoli: A quefti femplici fe ne aggiungono degl' altri, appropriati à quelle indifpofizioni, o cagioni particolari, che cofpirano, o fi congiungono ad un tal male,

2. Li Cefalici (come fi dirà appreffo) abbondano di fpiriti, e fali volatili, i quali ficolti ne decorti, & bevuti da noi, hanno forza di corroborare le parti folide illanguidire, difciogliere gl'umori condenfati, d'evacuare, ò per fudore, ò per Grina le umidità foverchie, e di riftorare le mancanze, e dar moto alla pigrizia de' fpiriti animali, perciò alle Apopleffie, dipendenti da convulfioni, e da ftravafamenti non convengono, come ne anche nel principio, ma bensì nella declinazione, e nella cura prefervativa, ne quali tempi appunto Hip. (3) fa gran capita. (a) fa non.

le de' fudori , e delle Orine .

3 Se adunque il Paziente farà di Abito Cachettico, avanzato nell'Età, di Color pallido, e di Cute fenza peli: Se farà foggetto à catarri, e fluffioni: fe havrà pigre le evacuazioni del Secello, e della Orina: fe havrà una teffirura molle, polfi pieni, & condofi, oppreffioni di refpiro, e fe havrà fontanelle, ò altre piaghe cicatrizzate, dovrà fervirif delli Decotti proporzionata illa fia compleffione,

&alle cagioni del male.

Ť 2

4 S

4 Se ne preparano di più forti nelle Apopleffie, cioè altri evacuanti, altri difcioglienti, & altri corvoboranti. Circa gl'evacuanti fi noti con Hip. (a), che corpora eum guis purgare volucrit, oportet prius fluida facere: e quantunque qui, per feguitare la Claffe de medicamenti, che purgano, fi premettino agl'altri, nelle cure metodiche però bene fepflo è meglio pofporli à tutti, poiche prima d'evacuare gl'umori, bifogna difporli, e renderli abili ad effer evacuati, onde avviene, che quod el primum i intentione, fil ultimum in executione. Quando adunque fian difpolti gl'umori, in particolare li fierofi, e catarrofi è à propofico il feguente

B. Ligni Guaiaci unc.iij. Salfæ parill.m. inc. unc.ij. Radic.pæon.mar. drag.iij.

Comar., vel flor. Rorifmarin. p. i.

M. F. Ínfuf. Bull. S. A. lento igne invafe circulatorio per boras quinquè, col., & cap. unc. vij. de manè, & unc. v. de Vesperi, & sic deinceps.

5 Per sciorre gl'umori catarrosi, è sierosi viscidi, e densi.

Bt. Salfa parill. m. inc. Ligni Juniper. Santal. citrin. drag. iij.

Flor. lilior. convall. p. i. Aq. Fontis lib. iiij. M. F. Decott. ut suprà.

6 Per corroborare le parti folide illanguidite, e riftorare le parti spiritose, e volatili.

B. Ligni Juniper., Visc. Querc. an. une. ij.

Santal. citriv., Radic. Paon. mar. an. unc. ff. Flor. Lil. Conval., Rorifmarin. an. p. ij. An. Fontis lib. vi.

M. F. Decoel, ut supea, & utatur ut dictum.

7 Di questi, e simili semplici si potrà comporre il decotto, e se si vorrà poi sar il Boccheto, ch'è la seconda decozzione delli medesimi legni, si potrà col rimettere à bollire il tutto in altre otto, ò diece libre di Acqua sino ad una consumazione proporzionata alla qualità, e particolarità delle cagioni. Questa seconda bollitura può servire per bevanda cotidiana da usarsi à pranzo, à cena, & ancora si giorno, essendovi sete dipendente da densità di umori.

8 Sinoti, che nell'uso di questi Decotti sempre è bene ogni quattro, ò cinque, ò sei giorni prendere qualche leggiero purgante, e perche li Decotti, ad altro fine non dandosi, che per asciugare le umidità soverchie, fanno scar-seggiare ancora le necessarie umidità negl'Intestini, e nelle seccie grosse contenutevi, quindi è, che queste divenute sode, e dense, restano quivi pigre, & oziose senza ubbidire al moto peristaltico de' continenti, onde conviene di quando in quando spronarle con qualche purgante, e li più comuni sono li seguenti

Rt. Pilul. Cochiar. ).
Aggregativ. ) an. drag. J.
M. reformentur pilulæ, & cap. antè Cænano.

ò pure

R. Electuar. Diacateolic. vel Diaphænic. unc. ss. vel de Succo Rosar. drag. iij. Pil. Cochiar. drag. ss. vel de Succin. Craton. drag. ss.

M. F. Bel., & cap. ut fuprà.

ò pure si renda solutivo lo stesso Decotto con la infusione
della Sena, del Polipodio, dell'Agarico, e simili co suoi
correttivi.

9 Si noti ancora, che nella Apoplessia derivata da convulsioni, irritamenti, da strangolamenti de' vasi, e da spessezza vi umori sanguigni (il che si conoscerà dalla Età, TemTemperamento, e dalla essamina della Vita passata ) convengono alcune lunghe decozzioni satte colsi semplici temperati, e prese con qualche siroppo appropriato ò ad uso di Apozemi, ò di acque minierali con la intenzione di allentare le parti solide, di render sluidi gl'umori, e di lavare le impurità; persoche vi vuole un certo sperimentato giudizio Medico, che non si può spiegare, nè apprendere nelle carte.

## CAP. X.

# Delle Stufe, Suffumigi, & Odori.

In ora la Cura medica si è trattenuta intorno i medicamenti evacuanti, e poiche sono varj gl'Emuntorj del nostro corpo, e varj sono ancora gl'umori, che colla pienezza cagionano li mali, perciò varj esser deono in tal male li medicamenti evacuanti. Ora, seguitando l'ordine intrapreso, esporremo que' rimedj, che hanno sorza, non solo d'espellere, e preparare gl'umori, ma ancora di corroborare le parti osfese: di questi, altri sono interni, altri esterni, e per non perdere il silo d'essaminare (come sù promesso) primo gl'evacuanti, poi li preparanti, & alla sine li corroboranti, dopo li decotti, è dovere, che trattiamo delle Stufe, de' Sussumigi, e degl'Odori.

2. La Stufa, ò fudatorio fignifica il modo, per cui un Infermo, per mezzo d'un caldo vapore secco, ò umido, fi riscalda, e suda: Conviene, come ancora il Decotti, nella declinazione dell'Apoplessa, cioè quando restano le parti, ò membra assiderate per cagione d'umori catarross, e lenti, e per debolezza delle parti solide. Si prattica in due modi, cioè ò secca, ò umida: La Stufa secca si sa nelle stanze co' fornelli, nel letto coll'archetto, ò pure in casa col sassone, co' quali stromenti, e col succo, ò col vapore

dello spirito di vino ardente, ò pure colli seguenti suffumigi è costretto l'Infermo à sudare .

3 La Stufa umida fi fà colle Vinaccie, coll'Acque Termali bituminose, e colli Loti solfurei, de quali i più vicini à Roma sono quei di Tivoli, e li più famosi in Italia sono quei di Napoli, e quei di Padova. Questi Loti tifanno ancora artificiali, e fono profittevoli nelle Paralifie, col Sal Nitro, col Solfo, e colla Calce viva mischiati con l'acqua.

4 Il suffumigio è un medicamento in forma secca, ò umida, che alla forza del fuoco, ò del calore spira odori convenienti ad alcuni mali: Si pratticano in forma fecca nell'Apoplessia, nella quale si hà da asciugare le umidità, e corroborare il sistema de' Nervi . Il Prevozio (a) vuole, (a) in prat. che sia il più efficace quello fatto col Solfo, pracipue in Apoplexia pituitosa, O melancolica. Appresso Nimanno (b) tutti iono toipetti, ne fumus afperam arteriam ingre- (b) per 119 diatur , O laborantem fuffocet . Rondelezio (c) , & Eur- to be etc. nio (d) li condannano in suspiriosis, quales sunt Asibmatiei. O. Apoplectici, e Matteo de Gradibus (e) vuole gl'odori temperati, e non caldi, e perciò faranno molto à propolito li feguenti .

Rt Ladan. drag. ii.

Styrac., calam. arom. an. drag. ill. Benioin. , Thuris , ligni Aloes an. drag. iii

F. omnium pal. , quo super carbones injecto suffiantur tegumenta capitis, O de quo vapores naribus, O ore bauriat in letti ingressu .

e Per le Donne si fugga il Muschio, e l'Ambra, & alli temperamenti fanguigni fi temprino gl'Aromati. Nella declinazione, e preservazione del male è à proposito l' esposto suffumigio, ma nell'insulto stimano quasi tutti li Prattici, che sia di maggior efficacia il seguente.

By Spir. Volat. Sal. Armon. drag. i Sepe noribus approximetur ampulla aperta. 6 Ma

. 6 Ma sopra questo particolare si richiami à memoria ciò che fu detto nel lib. 1. (a), dove, rispondendosi alla objezzione fattaci, si vede chiaramente, che quantunque si sostenga, e difenda tal uso de Prattici, tuttavia resta sempre qualche sospetto, che lo spirito di Sale Armoniaco in vece di esfer rimedio possa molto avvalorare la forza delli principi, che producono l'Apoplessia. Un tale sospetto si conferma dalla rissessione, che si sa in proposito di coloro, a' quali è soppressa l'orina sopra le Reni, poiche questi ad una tale soppressione, subito cadono in fonnolenze, & in letarghi, il che ci fignifica, che foppreffa l'evacuazione dell'Orina, e per conseguenza de' Sali Armoniaci, questi, benche mischiati cogl'altri principi del fangue, pure sono bastevoli ad inceppare, ingrossare, e ritardare lo spirito animale nel suo moto, perciò in vece del predetto spirito di Sale Armoniaco, sempre sarà più efficace, e meno offensivo il seguente, e simili.

Bl. Castorei pul. scrup. ss. Aceti Acerrimi unc. i. M., & sæpè naribus admoveatur.

## CAP. XI.

# Delli Cefalici Spiritosi .

Opo gl'Evacuanti veniamo alli rimedi corroboranti, li quali fono propi ò à riftorare la mancanza de' fipiriti, ò al rimetterli nel natio, e dovuto moto, & influffo; ò pure à refittuire la naturale coffituzione
degl'umori, ò finalmente à ridurre nel priftino stato le
parti solide. Tali sono per appunto quei medicamenti,
che si chiamano Cefalici spiritos, quelli detti Cefalici Appropriati, e le Acque Ant-apoplettiche: ora discorreremo
de' primi.

2 Li Cefalici spiritosi sono alcuni medicamenti, che

subito feriscono la Testa per esser liquori volatili, e quasi puri spiriti, e come tali, allorache sono tracannati dagl'Infermi effercitano nello Stomaco quello, che dicemmo operare nelle Narici li Sternutatori, li susfumigi, e gl' odori: Quindi infinuati nelle fibre nervose, ò coll'irritare, ò collo scorrere li nervi cardiaci, corroborano le parti solide illanguidite, danno impeto alle fluide oziose, e ristorano le volatili mancanti, per la qual cosa, eccettuate sole l'Apoplessie, dipendenti da convulsioni nervose, e quelle, originate da pienezza, e stravasamento di sangue, (il che si distinguerà dalli segni registrati ne' precedenti Capitoli ) à tutte le altre questi rimedi convengono, nelle quali tanto ful principio, ò infulto, quanto fulla declinazione, ò preservazione si sperimentano profittevoli .

3 Gl'usitati sono lo Spir. Vol. di Sal. Armoniac. la Tintur.di Carabe,l'Acqua della Regina d'Ungher.lo Spir. di Vino Canforat., la Tint. di Mirra, li Spiriti di Vipera, di C. C., di Avorio, di Sang, human., d'Orina, di Cran. Uman., di Capelli, e fimili riportati da Niccolò Lemerì, e da altri Chimici. Si prescrivono nel seguente modo.

B. Spir. Vol. Sal. Armon. drag. i. Instill. gutt. x. in Jusculo, vel in Aq. Betton. unc. v., vel in Aq. Ceraf. nigr. unc. iij.

4 Si scelgano in somma li più à proposito, e più convenienti alle costituzioni de' pazienti, & alle particolarità delle cagioni, e poi colla stessa formola si prescrivino. Si noti però, che con questi, e simili Cefalici spiritosi si fanno ancora tutte le unzioni al Naso, alla Collottola, e per la spinal midolla, osservando la cautela del Settalio (a), il quale vuole, che à levioribns fit incipiendum, e che (a) 1. 6. 4. nelle unzioni (b) semper aliquid cera sit indendum, ne spi- 101/16/16/21. ritus dissipentur .

### CAP. XII.

### Delli Cefalici Appropriati.

PEr Cefalico s'intende ogni medicamento dedicato alla Testa, & al principio de' Nervi, e per Appropriato noi qui significhiamo ogni medicamento, che per longa sperienza è stato riconosciuto propio, e prosittevole nell'Apoplessia. Si legga la serie di questi medicamenti appresso i Prattici, li quali, per haverne data alla publica luce copiosa messe, ci ritengono di copiarne il catalogo; solo basti sapere, che per le particelle volatili, e penetranti, ch'eglino possiedono, hanno forza uniforme alli Cesalici spiritosi, de' quali si è discorso nell'antecedente Capitolo.

2 Secondo le circostanze del male, e dello stato del paziente si prescrivono questi medicamenti in più forme,

come per esempio, in forma di Siroppo.

F. Aq. Salvie, Lavendul.)
Antepilept.
Tinet. Caffor. drag. fl.
Spir. Sal. Arm. ferup. ff.
Ol. Succin. gutt. vi.
Syr. Steebad. unc. fl.
M. F. Syruppus, & cap.
In forma d'Apozema.

B. Radic.Enul. Camp., Valerian.) an. unc. i
Paon. maris
Polipod., Vife. Quere. an. unc. ff.
Fol. Betton., Camepit.) an. m. i.
Primulaver., melif.)
Sem. Paon. mar., Sefelos.)
Meliff., Coriandr.pp.) an. drag. ij.
Flor. Anthos., Tilia.

Zil.

Lil. Convall. an. pug. i. F. Decott. ad lib. iff., pro quatuor dof. non claris, fed Sapius colatis , & adde cuique Syr. de Stecad., vel Oximell. Simpl. unc. ff. Cap. mane tribus boris ante Jusculum . Vi si può ancora aggiungere.

Spir. Meliff., vel Angelic.

Zedoar. ad gutt. x. Sal. Angelic. , vel Meliff. fcrup. i.

Extract. Ambre grif. gr. ij. Spir. Ant-apoplett. Schroder. gutt. x.

In forma d'Opiata.

R. Confero. Flor. Anthos , & Cortic. Citri Saccbar. candit.

Confect. Alcherm. drag. i. Magift. Ambra grif. fcrup. i. vel

Pul. diambra drag. f. Sal. Card. Bened., abfynt. an. ferup. if. cum Syr. Byzantino, vel conferva

Cortic. citri F. Opiata . Dosis est drag. i. per se, vel cum fusculo.

3 Con questi, e simili ingredienti si compongono le Pillole, li Bocconi, le Polveri, li Conditi, ò altre formole di rimedi secondo quello, che si legge in tutti li Prattici: di più Hip. (a) configlia li Fomenti mentre dice: (a) l. > 40 multa calida ipfum lavato, & calefuttoria ad caput adbi- de mont. s. beto: perciò potranno effer molto à proposito le decozzioni dell'Erbe, e Fiori capitali esposte nelle ultime ricette, in particolare quando l'Apoplessia derivi da convulfioni delle parti folide.

### CAP. XIII.

### Delle Acque Apoplettiche.

A lunga sperienza de' medicamenti amministrati nelle particolarità de' mali, hà fatto venir in cognizione di alcuni rimedj propri, efficaci, e specifici in alcune indisposizioni;tali appunto sono le Acque dette Apoplettiche, ò pure Ant-apoplettiche, le quali sono certe liquide composizioni, riconosciute per rimedj specifici

dell'Apopleisia.

2 Queste Acque conciossacos sche siano composte di Cesalici sopra memorati, in realtà non hanno maggior sorza di quelli, ma essendo esse rimedi in forma liquida, & in poca quantità havendo gran sorza, si rendono piu sacili ad amministrarsi à quei miseri Apoplettici, che appena si distinguono da i morti; convengono pertanto queste nell'insulto, e nella cura preservativa, purche l'Apoplessiano dipenda da convulsioni, ne da soverchia copia di sangue, onde il Sennerti (a). In principio paroxismi non est tutus Aqua Apoplettica usus, redundante sanguine, alisso humoribus sauguine perminsii: humores enim sundit, caput replet, adeoque malum auget: e perciò l'Eurnio dice (b) à calidissimi remediis cavendum: e Dodoneo (c) ci soggiunge, niss fortè in valdè senibus.

(b) loc. cit. (c) pr. l. 2, v. 85.

· 6.33.

3 Di quest'Acque si veggano le Ricette ne loro Autori, e nelle Farmacopee dello Sgobis, del Donzelli, dello Scrodero, dell'Augustana, ed altre antiche, e moderne, nelle quali si legge l'Acqua Apoplettica Analtina, quella del Crollio, di Minsscht, del Riverio, del Quercetano, del Langio, di Wecchero, e d'altri. Si ordinano nel seguente modo.

Bt Aq. Apoplett. Lang. lib. s. Detur cochleatim cum fusculo, vel Bt. Aq. Epilept. Lang. unc.i.
Cerafor. Nigr., Flor. Tilia an. unc. ij.
Spir. Lil. Convall. drag. i.
M. detur cochleatim, vel
Bt. Spir. Sang. Human.
Aq. Apopleti. Maynficht.) an. drag.i.
Magnanimitatis
M., & inflilla gutt. xv. in
Aq. Cerafor. nigr. unc. iiij.
Et Cap.

### CAP. XIV.

### Delli Repellenti.

I Repellenti fono medicamenti esterni, e locali, dalli quali si crede, che risulti una forza costrettiva, e ripercuotente: Si pratticano questi in forma d'Empiastro, d'Unguento, d'Olio, d'Acqua, e di decozzioni fatte con Radiche, Foglie, Fiori, Semi, Frutti, Sughi, Gomme, e Minierali, che hanno la predetta virtù.

a Convengono à quelle Apoplessie, nelle quali per cagioni di debolezza delle Meningi, e di discioglimento degl'umori, si sà dentro al Cranio un gran concorso de' liquidi, che poi opprimono lo spirito, perciò sono approvati da Rasi, Aezio, e Massaria su ll Capovacca (a) gl'ame (a) per la troi tantummodò in principio. Gl'hà sospetti il Mercati, ed il Tilemanno. Pietro Salio (b) permette le Irrigazioni rilassanti ex moderatè calidis astu, so potentia, e queste più ragionevolmente convengono nelle Apoplessie convulsive, ò nelle contrazzioni de' Nervi, nel qual proposito si dec intendere Hip. (c), che dice: Multà calidà ipsum la contrazzioni de' Nervi, nel qual proposito si dec intendere Hip. (c), che dice: Multà calidà ipsum la contrazzioni de' Nervi, nel qual proposito si dec intendere Hip. (c), che dice: Multà calidà ipsum la contrazzioni de' Nervi, nel qual proposito si dec intendere Hip. (c) se dice: Multà calidà ipsum la contrazzioni de' Nervi, nel qual proposito si della calida in si sennerti si serve più volontieri, e con più la contrazzioni de la contrazzioni della contrazzio

più ragione delli Revulfori, quali fono il Salasso, li Fuochi attuali, e potenziali, & altri diversivi sopra memorati. Le ricette de i Repellenti possono esser le seguenti, e simili. Ne Temperamenti calidi.

R. Fol. Viol., Lati.ca.) an.m.i. Salvia, Betton. Sem. Althea, pap. albi an. árag. iij. Flor. Viol., Nymphea an. p.i. F. Decostio, colatur å foveatur eaput.

Ne' Temperamenti fredi .

Radic. Zedoar., Ireo: Florent. an. unc.i.
Fol. Betton., Salvia
Rorifmar, Majoran.
Baccar. Lauri unc. is.
Flor. Stecbad.p. i.

F. Decoctio in aquis partibus Aqua, & Aceti, & utatur prò fomento.

3 Sinoti, che queste decozzioni repellenti si possono pratticare come Fomenti, come Embroche, come Lozioni, replicate più volte il giorno, scondo, che si stimerà più consacevole alle circostanze de' Tempi, dell' Età, de' Sessi, de' Temperamenti, del Male, e delle sue Cagioni.



### SEZZIONE III.

Della Dieta , Preservazione, e di alcune Istorie notabili intorno l' Apoplessia.

bastanza sin'ora si è discorso della Cura Chirurgica, e Medica da pratticari nell'Apoplessia, ora per sodisfare al fine di questo Trattato, & al compimento delle promesse, fà di mestieri soggiungere la Cura Dietetica, e la Cura Preservativa, appropriata ad un tal male, dopo di che registraremo alcune Storie, che serviranno di conserma tanto all'Ipotesi sondeta nel Primo Libro, quanto alli rimedi consigliati nel Secondo.

### CAP. I.

### Della Dieta .

A Dieta, ò pure la Cura Dietetica, che fignifica una ben regolata norma di vivere, confifte in non abufarfi di quelle fei cofe dette non naturali, le quali (come fù notato di fopra (a)) possono concorrere come ca- (a).

2 Nel che si noti, primo, che nelle Apoplessie dipendenti da contusioni, ferite, e fratture (b), la Dieta dee (b), s. s. effer esser in tutto regolata giusta li precetti di D. Carlo Musitani, (a) alla lettura del quale si rimette il benigno Lettore, per non attediarlo con una copiata parafrasi: secondoche, à proporzione della diversità delle altre cagioni,
da noi addotte, bisogna ancor variare à guisa della Cura
Chirurgica, e Medica, la Cura Dietetica, in tal maniera
che appostatamente se ne discorre quì in generale per
esporla facile ad applicarsi con prudente giudizio ad ogni
Età, Sesso, Condizione, Temperamento, e Cagione d'
un tal male.

3 Nell'Apoplessia adunque l'Aria non sia calda, in modo, che faccia troppo essalare li spiriti dell'Infermo; al contrario non sia fredda, talmente che costipando li pori accresca le umidità opprimenti le radici de nervi, ma sia temperata, acciò non impedisca la traspirazione, nè

facci diffipare li spiriti.

4 Secondo il Rudio in paroxismo nullus est cibo locus, in declinatione sorbitio convenie. Secondo Matteo de Gradibus, Victus sie tenuis, saltèm ad diem naturalem: e, dopo un tal tempo Avenzoar proibisei e il capo, & il collo de'

Colombi , utpote humano cerebro adverfum .

(b) L. M. Granda (control de la Capitalo de Capitalo d

6 Il moto nell'Apoplessia è una delle facoltà osses, ò perdute, perciò si hà da procurare di riacquistarlo, onde suori del parosismo, quando si possa essercitare, servirà à restituire il proprio ossicio agl'organi motivi: Le con-

cuf-

cussioni è siano li scuotimenti nell'Insulto ora non più si

ammettono, come pericolofi.

7 Il sonno è vero, che illanguidisce li sensi, che parimente sono ossessi in tal male, e perciò si dee tener lontano, e che giusta Hip. sonno sunguis frigest, ma è anco vero, che quando il male deriva da convulsioni, allora si dee attendere al parere di Matteo de Gradibus, che dice, sonnus non est din impediendus, bujus enim benessicio resicitur Virtus animalis, perciò si dee limitare col Dureto,

nisi cum stertore fiat .

8 Círca l'Evacuazioni, se ve ne sono delle soppresse, le quali in qualche modo hanno poruto somentare il male, bisogna richiamarle ò con Vomitivi, ò con Solutivi, ò con Purganti, ò col pruovocare li Mestrui nelle Donne, l'Emorroidi negl'Uomini, e le altre Emorragie nell'une, e negl'altri, ò pure aprendo la strada alle Flussioni con le Fontanelle, con Vessicanti &c. in modo, che si procuri l'evacuazione del particolare umore per le sue solite parti: se poi attualmente vi sono le evacuazioni insolite, e troppo copiose, che inducono le mancanze degli spiriti, si debbono opportunamente reprimere.

9 Circa le Passioni dell'Animo sinalmente, dice il nostro Matteo de Gradibus, iram concitare bonum, sorse per rimetter in moto lo spirito ozioso: ma si noti, che se il male hà havuto origine dalle passioni, dagl'amori, dagl'aodj, dalle applicazioni, e da simili afsizzioni, ò travagli dell'animo, in tal caso non si dee muovere à sdegno l'inquieto paziente, perche se tanta afsizzione gli hà casionata l'Apoplessa, quella con altretanta, che gli si rifveglierà, sarà più, che bassante à produrgli la morte.

### CAP. II.

### Della Cura Preservativa.

A Cura Preservativa è una certa norma di vivere composta per una parte da una persetta Dieta, e per l'altra dall'uso di certi appropriati rimedj,à fine di sott roaersi da quel male, al quale tal'uno è sottoposto: Nel nostro particolare consisterà questa Cura, primo, nello ssuggire le cagioni remote dell'Apoplessia, riportate nel Primo Libro: secondo, nell'osservare religiosamente li precetti della Dieta riferiti nel Capitolo antecedente: terzo, in servirsi à tempo, e con ordine di quei rimedj, che in questo Secondo Libro sono stati dedicati per la preservativa, e per la declinazione di tal male: quarto, finalmente, in tor via, e svellere per tempo quelle indisposizioni, e que' principi morbosi, che minacciano simili invassoni.

2 Si noti però, che li Rimedj grandi, come li Purganti, e'l Salasso folo si debbono pratticare ne' tempi consaccevoli, cioè di Primavera, e d'Autunno: gl'altri poi liberamente si possono usare in tutti gl'altri tempi: Di più, che la qualità de' rimedj hà da esser indicata dalla costituzione del paziente, dalla qualità delle indisposizioni,

e dalla particolarità delle cagioni .

3 Per preservarsi adunque dalle Apoplessie dipendenti dalle Percosse, Ferite, e Rotture del Cranio, basta lo sfuggire gl'impegni, e'l non esporsi a' pericoli: Dalle derivanti da convulsoni nervose, vi vuole quiete de pensieri, poche applicazioni, e studi, e nulla di passioni d'animo: di piu praticare una Dieta che inumidisca, e procurare, che non soverchi alcuno umore: Per quelle che procedono dalla sievolezza delle parti solide, bisognà spesso servirsi de'corroboranti, e de'cefalici spiritosi, ed appropriati.

4 Ne' sanguigni, bisogna impedire la pienezza, ed evacuare la molta copia del sangue, e questo si ottiene col diminuire l'alimento, e coll'accrescere gl'essercizj, e le fatiche: à i Cachettici bisogna evacuare l'impurità per mezzo degl'Apozemi Solutivi, e de'Cauterj, e colli rifermentanti, e calibeati loro si volatilizzano gl'umori, e si corroborano le viscere: Nella densità degl'umori, si dec instinie con Decotti, con Vipere, e con altri appropriati diaforetici, e cesalici spiritosi, e volatili: Nello scioglimento de' medesimi si dee ingrossarli, levando le umidità soverchie, & invischiando li principi umorali troppo disciolti, il che si ottiene da i Cauteri, dalli Resinosi, dagli Alimenti, e Medicamenti ingrassanti

5. In fomma il praticare ipesso le Opiate cesaliche, spiritose, e corroboranti, come ancora il servirsi de' Vini medicati co' propri semplici, sarà un rendersi esente da' fumi Narcotici, Melancolici, & Ipocondriaci, & un farssi sicuro da quel toccamento de' principi condensativi con i spiriti, posciache co' rimedi spiritosi congionti il spiriti vitali, & animali, fanno, che Virtus anita sit spressor, onde se negl'umori vi sarà impurità armoniacale, ò tartarosa, da queste maggiori forze verrà precipitata ne' più remoti, e più adattati Emuatori, onde si viveranno li giorni della Vita senza una continua morte, quale è il timore della morte improvisa (a) Morti detrabitur quad esi in periori.

Pete. did

### CAP. III.

morte durissimum, matus mortis.

Varj Casi notabili, ò per l'Evento, ò per l'Aperture de Cadaveri.

H Abbiamo notati frà gl'altri li feguenti Casi intorno all'Apoplessia; delli quali altri sono succeduti nel ten po della nostra Assistenza nel Ven, Archiosspedale X 2.

della Santissima Consolazione di Roma; ed altri osservati nel servire da più di 4. Anni in qua in qualità di Medico Ordinario all'Ospedale de' RR.PP. detti Fate ben Fratelli, & altri accaduti altrove. Si è ssimato bene quì registrarli col racconto dell'Evento, ó dell'Aperture de' Cadaveri, acciò servano à consermare quanto sin ora si è conceputo nella Teorica, e si è stimato profittevole nella Pratica.

### CASO PRIMO.

N Fanciullo d'Anni 11. chiamato Antonio fù ferito nella Tempia destra da un colpo di sasso: venne all' Ospedale della Consolazione otto giorni dopo ricevuta la ferita, che su li 17. Giugno del 1702. Fù posto al letto n. 4. essendo senza loquela, e con tremori di tutto il corpo: quindi fatto privo di moto, e di senso morì Apoplettico il giorno 22. del detto Mese.

Fù aperto il Cranio, e si vidde, che per la Sutura Coronale dalla ferita s'erano trassuse le marcie sopra la Dura Madre, la quale perciò comparve di colore livida, e gialla, e ne' suos seni era colma di sangue parte grumo-

so, e parte disciolto.

### CASO SEGONDO.

N certo Camillo d'Anni 60. per una caduta restò serito nell'Occipite, e contuso in varie parti del corpo: venne al medessimo Ospedale due giorni dopo la caduta, che su li 7. Giugno del 1701. Fù posto al letton. 5. havendo di più l'infiammazione della Ferita, & il Vomito, d'Umori biliosi, e muccosi: dopo due ore restò senza loquela, e con impedimento di moto, e di senso delle parti inseriori. Fù curato con molte, e replicate missioni di sangue, dal che cominciò à riacquistare il moto, il senso de la senso della senso

fo, e la loquela: finalmente purgato li 15. del detto mefe, li 17. parti fanato.

#### CASO TERZO.

Iufeppe d'Anni 20. fottoposto agl'Insulti Epilettici, cadde per una di queste invasioni, e restò serito nella Tempia sinistra. Subito su condotto all'Ospedale, che su li 19. di Agosto 1701. su posto al letto n. 7., & essendo privo di tutte le facoltà, morì dopo sei ore.

Fù aperto il Cranio, che fù trovato con una Fessura nell'osso della Fronte presso alla Sutura Coronale verso la ferita: sopra la Dura Madre si vidde una copiosa quantità di sangue stravasato, & in particolare nell'Occipite: ne' Ventricoli del Cervello si trovò un siero copioso, & acre al gusto, con molte Idatidi nel plesso Coroide.

### CASO QUARTO.

Blagio d'Anni 25. fù ferito nel Sincipite da un colpo di Storta, venne all'Ospedale il 2. giorno, che su li 7. Febbrajo 1701. su posto al letto n. 11. si curava dal Medico, e Chirurgo ordinario con speranza di selice successo, quando il di 17. del detto Mese gli si accese una gran febbre, mancarono le marcie nella ferita, e satto prima Letargico, e poi Apoplettico, alla sine il di 20. morì.

Aperto il Cranio fù trovata una gran quantità di materie marcite frà la Dura, e Pia Madre: le Meningi livide, e la fostanza del Cervello molle.

### CASO QUINTO.

Ofmo d'Anni 42. dopo esser stato all'Osteria, & inebriatosi, cadde, e su serito nel Sincipite sinistro: sù condotto all'Ospedale il di 17. Aprile del 1702. su posto al letto n. 11. havendo perduto il moto, e<sup>2</sup>l feofo di tutto il corpo, e fattofi muto, flordito, & affannofo nel refpisio, o, gli fi data immediatamente con flenti la polvere del Cornacchino in un brodo, & operò tanto coll'evacuazione di fopra, e di fotto, che la feguente mattina ritornò colla ferentià di mente, e colle potenze vigorofe, e fanata poi la ferita partì guarito il di 3. di Maggio dell'Anno medefimo.

Questi, e simili mali nell'Ospedale della Consolazione di Roma sono così frequenti, che in poco tempo se ne potrebbe empire un Volume: ora passiamo agl'altri.

#### CASO SESTO.

Pletro d'Anni 30. ammalato con febbre maligna venne dalle Palude Pontine all'Ofpedale de' Benfrarelli dopo quatro giorni di male il di 9. di Novembre del 1705, fu posto al letto n. 11. fu purgato, e la febbre augumentò con delirio, su refrigerato con Emulsioni & Acque Stillate dette Alcissframache, & appropriate : gli su promossa la Diaforesi, ma tutto in darno, poiche il delirio terminò in un Letargo, & il Letargo in una forte Apoplessa, & il di 10. del detto Mese morì.

Fù aperto il Cranio: li Vasi Sanguiseri delle Meningi erano turgidi di sangue sosco, e negro, in particolare ne' seni: la Pia Madre haveva molte idatidi: il Midollo del Cervello era pallido, e tutto cosperso d'innumerabili punti sanguigni, dalli quali scauriva un sangue come putrido, & in gran parte sieroso.

#### CASO SETTIMO.

M Ariano d'Anni 50, hebbe una febbre maligna, e dopo un Mefe ricadde con febbre acuta, e con una paralitia della lingua; venne al fopradetto Ofpedale il di 17, Novembre 1705., e fù posto al letto n. 45. sû curato col Vessicatorio alla collottola, con Sinapisini alli piedi, coll' Emetico per bocca, e con Cesalici temperati: di più, poiche era di Temperamento sanguigno, e pletorico gli su cavato il sangue dalla fronte, ma tutto in darno, poiche dalla Paralissa passò all'Apoplessa col russare, e mandar la spuma dalla bocca, e sinalmente il dì 25. del detto Mese morì.

Aperto il Cranio vi fù osservato tutto quello appunto, che si notò nel caso antecedente, e di più un siero acre, e falso ne' Ventricoli del Cervello.

### CASO OTTAVO.

Novanni del q. Antonio Mazzei Lucchese d'Anni 25. T lavorante nella Ferriera di Conca del S. Offizio, cachettico, e fottoposto a' dolori di Sciatica, venne al detto Ospedale dopo sei giorni di febbre maligna il di 27. di Giugno dell'Anno 1706. fu posto al letto n. 24. fu curato con Purganti, Vessicatori, & Alessifarmaci. Fù ripurgato dopo il 14. del male, e già convalescente attendeva à zihaversi, quando il di 15. di Luglio sù sorpreso da un infulto Apoplettico con occhi, e bocca aperti, & immobili, e con pollo, e respiro buono, e naturale: gli sù impresso il bottone di fuoco alla collottola, ne punto si riscosse: sù adoperato lo spirito di Sale Armoniaco alle narici, e per bocca, nè si risentì : furono applicate le lamine di ferro infuocate alle piante de' piedi, e cominciò à muoversi, e lagnarsi: onde, replicate le scottature più si contorse, e più si lamentò; quindi datagli la polvere del Cornacchino non evacuò feccie, ma alle 24. ore sudò, & orinò assai, onde alle due ore di notte, come anche la mattina fù trovato. fereno di mente, e valido ne' moti, e fensi. Fu purgato con un Cristeo di Vino Emetico, e poi dati li Cefalici di Mitridate, di Stibio Succinato, di Cranio Umano, e simili, due giorni dopo ritornò l'infulto, ma più mite, e con nuovi Vefficanti, & altri Cefalici fipiritofi, & appropriati, torno in breve, e poi perfeverò nella prifitina ferenità, onde curate poi le feotrature, e ili Vefficanti, alla fine parti fano, e libero il di o. del feguente Agofto.

Si noti, che questo Giovanni parti da Conca con altri sei Compagni, e Pacsani, delli quali inviati di ritorno al Pacse, nel tempo, che questo dimorò nell'Ospedale, altri morirono per la strada, & altri nelle loro case con

mali acutiffimi.

#### CASO NONO.

Novanni d'Anni 38. si ammalò con febre acuta mali-J gna, e colle petecchie; venne all'Ospedale de' detti PP. il dì 15. di Marzo del 1707., che era il giorno duodecimo del fuo male : haveva già nella fua cafa prefo un medicamento folutivo, e gl'era stato cavato il sangue. Fù posto al letto n. 7., e su intrapresa la cura con Diaforetici. Vefficanti, & Aleffifarmaci, quando il di 17, dopo pranzo divenue Apoplettico colla spuma alla bocca, e con polso, e respiro libero. Gli su applicato alle narici lo Spirito di Sale Armoniaco, ed il fumo di folfo acceso, e punto non fi scoffe. Furono ordinate alcune bevande Ant-apoplettiche, e Diaforetiche, e non pote prenderle. Softenne fenza passione alcuna il bottone di fuoco alla collottola : alla fine applicate le lamine di ferro infuocate alle piante. de' piedi cominciò à risentirsi, ma con qualche ottusione delle facoltà principali. In sù la fera non potè prendere la polvere del Cornacchino, manel corfo della notte bevè dell'Acque. La mattina seguente prese con facilità la polvere del Cornacchino, che havendo poco operato necefsitò ad ordinargli la sera un Cristeo, che poi non potè ricevere. Prese bensì un condito composto con Mitridate, Conserve di Viole, Acqua di Bertonica, e simili, e con tali

tali rimedi se la passò meglio sino alli 20., nel qual giorno cominciò à rassireddars, & ingiallirsi in varie parti; gli surono raddoppiati li Vessicanti, gli sù dato l'Alchermes; il Bezzoarre, l'Acqua di Crespigno Cansorata, e gli sù satta l'unzione di Aezio; ma tutto in darno, posciache quantunque si riscaldasse, nel giorno 22. venne il Delirio; nel 23. le Convulsioni; nel 24. molte macchie livide per la supersicie del Corpo, e degl'Articoli, che terminate poi in Ascessi, e Corruzioni il di 25. lo tossero di vita.

Si noti in questo caso, primo la gran forza del veleno, che di prima minacciò la morte ne spiriti, e poi non la perdonò agli umori, & à molte delle parti solide: Secondo l'Efficacia del suoco, che porè disgiungere un tal veleno dal comercio de' spiriti, e precipitarlo nelle parti ignobili, dove quantunque apportasse le mortali corruzzioni, tuttavia lasciò libere le potenze per render l'Infermo capace de' SS. Sacramenti, ed abile ad aggiustare le sue Partite eterne, e temporali.

### CASO DECIMO.

Iuseppe Maria Bertuzzi Bolognese, Muratore d' Anni 35. di temperamento malinconico, habitante nRoma da 5. Anni prima, senz'esser stroposto à male alcuno; venne al detto Ospedale il di 2. di Maggio 1708. con sebbre acuta da quattro giorni, con dolor di testa, e con ripienezza del Ventre. Fu posto al letto n.t. si purgato coll'Elettuario Diacassa del Manna il di 3., e poi crescendo il male con Capiplenio il di 5, surono applicati li Vessicanti alle Coscie, e mentre si trattava con Alessifiarmaci il di 9. del detto Mese ressò Apoplettico nell'inpulto della febbre con posso, e respiro assa itutato. Fu dato il bottone di suoco alla Collottola si usto alle narici, e per bocca lo Spirito di Sale Armoniaco, e gli su dato il Vino Emetico, nè si vedeva, che punto si riscotesse:

perciò fù venuto ad applicargli le lamine infuocate alle piante de' piedi, dal che cominciò à rifvegliarfi, fieche colla fucceffiva operazione del Vino Emetico alla fine perfettamente fi chiari di mente, niente ricordandofi del paffato fitzato, è accidente. Poi curata la febbre con Aleffifarmaci di Olio del Mattiolo, di Triaca, Giacinto, e fimili, e ripurgazo il di 13, col Diacaffia, e Rabarbaro; colli bocconi di China China, è Olio del Mattiolo, alla fine fiperò la febbre, ficcome colla cura delle fortature quari delle piante de' piedi, è uccì fano, e falvo dall' Ofpedale il di, di Giugno. Gode pur anche una perfetta faltue, confeffando fentirif più forte, e più fpedito negl'effercizi de fuo mefitere.

#### CASO DECIMOPRIMO.

"Uso d'un rimedio à possente, quale è il suoco impresso alle piante de' piedi è stato appreso dal Signor Filippo Mistichelli mio Zio, oggi Medico Primario di Macerata, il quale nel tempo, che era Medico di Fermo nel 1680. alli quattro di Ottobre in casa del Signor Giuseppe Cecchi per sovvenire ad uno de' di lui Servidori; chiamato Lodovico, & oppresso da ma fortissima Autorissima plessima altro rimedio non praticò, che il suoco, facendolo scottare con serri roventi nell'Occipite, nel Sincipite, nelle Spalle, nelle Braccia, ne' Lombi, nelle Natiche, nelle Coscie, e sempre in darno; ma poi sattolo foctara. espelicatamente nelle Piante de' Piedi, diede i semivivo una gran voce; onde poi riscosso cominciò à riacquistare moto, fenso, & ogn'altra faccoltà, sicche poi curato delle Scottature, perfettamente guarì.

### CASO DECIMOSECONDO.

Ol medesimo essempio il Signor Medico Spinosi, che in que' tempi era Praticante del mio Signor Zio, e che ora è Medico in San Severino, nel 1702. d'Inverno curò colli detti ferri infuocati applicati alle Piante de Piedi una Rev. Giovane Monaca nel Monastero di S. Girolamo in Sasso Ferrato, dove egli in quel tempo era Medico, la quale si di notte sorpresa da un forte insulto Apoplettico. Fù ministro di tale operazione il Signor Stefano Passini, allora Chirurgo di Condotta nel medesimo luogo, & ora Chirurgo primario del Ven-Archiospedale della Santissima Consoliazione di Roma.

Vi farebbono altri Cafi da regiftrarfi, accaduti nelle additate Stagioni qui in Roma, e valevoli à confermare il noftro Sittema: ma poiche questo studio è stato intrapreso da altri, e perche dove è stato dano i proposto il nostro efficate rimedio, nonsi hà voluto porre in effecu-

zione, perciò quì à bello studio si tralasciano.

### CONCLUSIONE:

Un inganno d'imprudente timore, degno della rispendione d'Ipocrate (a), che la maggior parte degli un min habbiano più à coner il vedere morire differeratamente fenza rimedio la Gente, che il vedere amministrare un operazione, che quanto fembra atroce, altrettanto è giovevole. Si essiona per tanto ognuno, di qualunque stato, ò condizione egli sa, à lasciare da parte un tale errore, come siglio di una vana Pussilanimità, Ja quale nell' Apoplessia bene spessioni de cultura de la contrario di ogn' altro rimedio, si e provato (b) convenire in tutte le spessione de la contrario di ogn' altro rimedio, si e provato (b) convenire in tutte le spessione de la contrario di ogn' altro rimedio, si e provato (b) convenire in tutte le spessione de la contrario di ogn' altro rimedio, si e provato (b) convenire in tutte le spessione della contrario di contrario di contrario di contrario di contrario di ogn' altro rimedio, si e provato (b) convenire in tutte le spessione della contrario di contrario della contrario di contrario di contrario di contrario di contrario di contrario di contrario della contrario di contrario di contrario di contrario di contrario di contrario della contrario di contrario della contrario di contrario della contrario di contrario di contrario della contrario di contrario di contrario della contrario di contrario di contrario di contrario della contrario di contrario di contrario della contrario di contrario di contrario di contrario della contrario di co

ie,

zie, & in tutte le cagioni di questo male. Già risuona appresso le bocche di tutte le Genti, che (a) quod non sanat ferrum, sanat Ignis, quod non sanat Ignis incurabile est, quindi è, che ò l'Apoplettico può guarire, ò nò: se non può guarire, che male havrà fatto ad un Cadavere la scottatura de' Piedi? Se poi può guarire, e chi non vede, che si compra à vil prezzo il Tesoro della Vita, ò almeno l'essere esente dalle pertinaci Paralisie, quando non costa se non pochi dolori da sopportarsi nella cura delle scottature? Se nati à respirar quest'Aura toleriamo tutti i guai, che ci preparano le Vicende del Mondo, per rinascervi poi non soffriremo gl'ardori d'un Fuoco, che ci configlia la benevola Medicina ? E che! Forse questo fuoco potrà produrre qualche male maggiore della morte improvisa? Quando questo non ci richiamasse, che à pochi momenti di Vita: quando non ci facesse tornar à dir altro, che un Domine miserere mei; quando non ci risvegliasse, che ad un semplice Atto interno di Dolore, pur egli sarebbe un gran fuoco, & un massimo rimedio. Ora adunque, lasciando da parte questa, & ogni altra persuasiva morale; poiche si è dimostrato à priori colle ragioni, & à posteriori con i successi, che questo suoco è il mezzo più efficace per ravvivare quel lume vitale degl'Apoplettici, e per preservarli, e dalle Recidive, e dalle Paralisie, è bene, che ognuno lo sappia, e lo metta in pratica per essercitare gl'atti di Carità verso l'infelice suo Prossimo.

## IL FINE.



### DICHIARAZIONE DELLE FIGURE

#### FIGURA PRIMA.

Che è la parte della Midolla Oblongata, che riguarda la parte dinanzi del Corpo Umano.

A E'quella parte che da Willisso si chiama. Protuberantia annularis, que à Cerebro demissa Medulle Oblongate caudicem amplessitur.

B Parte della Midolla Oblongata, che dalla cavità del Cranio penetra in quella delle Vertebre.

- C Parte della Midolla Spinale, che si contiene nella cavità fistolosa delle Vertebre.
- dd Fibre circolari delle Membrane, che vestono la parte chiamata Protuberantia annularis.

ce Fibre quasi rette dalle medesime.

ff Fibre trasversali .

gg Fibre oblique, che fovraposte, e sottercranti alle altre, formano poi tutte insieme una spezie di Treccia de Capelli.

hhhh Fibre oblique, che escono sotto le altre per congiungersi à comporre li Nervi Spinali.

iiiiii Luogo dove li Nervi Spinali frettamene fono legati da uno anello tendino fo forma dalle stesse Fibre delle medesime Membrane

### FIGURA SECO DA.

Che è la parte della Midolla Oblonata, che riguarda la deretana dell'Umo.

A Parte della Midolla Oliongata.

B Parte della Midolla Sinale.

cc Fibre oblique, ch'il congiungono con quelle della prima Figuradotate g g. dd Fi-

dd :. Eibre rette, che si distendono lungo la Spina.

Fibre trasversali, che sembrano sorgere dal centro, e poi si congiungono con quelle della prima Figura notate h h h h, per formare li Nervi Spinali.

ffff Luogo dove queste Fibre colle corrispondenti della prima Figura fono recinte, e legate dall'anello Fibroso delle stesse Membrane .

#### FIGURA TERZA.

Che mostra il commerzio del Cuore col Cervello, ed al contrario del Cervello col Cuore per mezzo delle Arterie , e de' Nervi .

Il Cuore.

В

L'Arteria Magna, ò Aorta.

CC Le Arterie delle Afcelle .

dd Le Arterie Carotidi. ec . Le Arterie Cervicali .

Il Cervello vestito delle sue Membrane, ò Meningi. gggg Le Arterie, che si spargono per le dette Membrane.

Il principio, e prima scaturigine delli Nervi del Paio Vago.

Rami del detto Paio, che si perdono prima ne'tronchi principali delle Arterie, e poi nella fostanza del Cuore.

Fine della Midolla Oblongata, e principio della Spinale.

### FIGURA QUARTA.

Luogo della Pianta del Piede, dove si debbono im-AA primere le Scottature.

Il Ferro, ò Strumento, col quale ben rovente s'im-В primono le Scottature.

INDICE



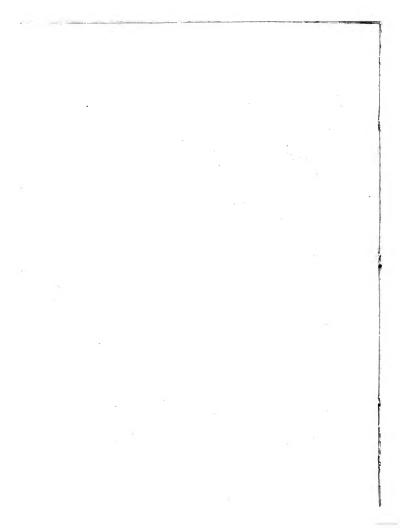

# INDICE

Delle cose più notabili.

A Bitatori in Arie paludose pag. 75. In Roma

Acqua già mai essere Elemento semplice 74. Acque Apoplettiche, e quan-

. do convengono 156. Adipe, è grasso 4. Del Cuo-

re 34. Adiposa Membrana 4.

Aggregati, ò masse nuove nel Jangue 87. Morbose de' principj tenui, ò fissi 87.

Agitativo moto del sangue

Alchali volatile 84. 85. Alddenfa li fpiriti 84. 85. 86. Alchali fisso lisso alchali sello listo alchali s

fioglie gli umori 89.92. Alterazioni dell' Aria 77. ne Termometri, e Barome-

Ambiente 74. V. Aria; Confente coll Aria del sangue

76.

Ammollimento delle parti so. lide 61.

Analisi, ò ricerca de' principj del sangue 42. Anastomosi delle Carotidi, e

Cervicali 11.
Anatomica descrizzione, c
divisione della Testa 2.
delle parti continenti comuni 3. Delle proprie 5.
Delle Meningi 6. Del
Cervestio 9. de' Nervi 15.
Del Petto 28. Del Cuore

Del Petto 28. Del Cuore 34.Delle Arterie 41.Delle Vene 40.

Aneurisma 61.

Anfratti del Cervello 10. Anima come fente 24. Suè facultà come manchino

Antagonisti Muscoli 27.
Apoplesha, e sua Etimologia,
Desinizione 45. Parte of
fesa 46. Segni 47. Quali
vi steno sottoposti 47. quali steno le disferenze 49.
Le cagioni esterne, e remote 50. Interne, e profsime 51.

Apoplessa originata dalle percosse della Testa 53. Dello Stomaco 54. Dalle feri-

ferite del Capo ss. Dalle Rotture del Cranio s'6. Dalle Convulsioni 5 9.dalli Rila Samenti 61. Dalla spessezza degl'Umori 63. Dallo sciog limento de liguidi 65. Dalli Vapori Narcotici 67. De Carboni , de' Vini , e de' Fulmini 68. Apoplessia prodotta dalla rarità, e densità dell'Aria 79. Dalla Condensazione de' spiriti animali 84. 85. Dalli nuovi principi merbes 89. Apoplessie degl' Anni 1705. e 1706.70.93. Perchefofsero frequenti in Roma 94. Perche in quei tempi 96. Perche non furone universali 98. Come siano termini di alcune febbri maligne 100.103.Sifpiegano gl'accidenti, che l'accompagnano 103. Apople/fia , e sua Cura 109. Chirurgica 111. Medica 133. Presentanea 134. Preservativa 162. Die-

tetica 159. Apozema 154. Aria, the entra nelle Vene 72. Simifebia col fangue 73. Vi lafeia il Nitro 73. Mai femplice 73.74. Si può produrre nel langue 74. Sue differenze 74. 75 tot. Paludola, e luoi abitatori 75. Principio di falute, e d'infermità 75.

TO1.

Aria contenuta nelle Vene', e
mischiata col sangue, consente colle alterazioni dell'
ambiente 76. Sue passoni
& alterazioni 76. Come
si addensa, e siraresa 77.

Quale convenga agl' Apossettici 160.

Armi della Medicina quali

fieno 109. Armoniaco Spirito pregiudiziale 84. 86. Se veramente può essere rimedio 85. 152.

Arterie 40. Che cosa sono 41.

Origine de' nervi 8. Coronarie 35. Spinali 15. Loro tonache 41. Principio
41. Strangolate 61. Rilasset 62.

Arteriotomia riprovata 120 Astersivi 126. Astringenti 115: Atrabile qual principio pud

essere 90. Auricole del Cuore 29.e sieg. Loro moto , & uso 30. BalВ

D Alfami 113.116. D Barometro, e sua considerazione 78. Bevanda; quale convenga agl Apoplettici 160. Bocca,e fua spuma 105. Bocca chiusa 136. Aperta à forza, e confervata 137. Bocca dello stomaco percosta

Boccheto 149. Bocconi 155.

C

Adere stramazzone 105 Cagioni in genere 50. Remote 50. Proffine 51. Nuove de' vecchi principi 87. Quali babbiano prodotte le Apoplessie degl' Anni 1705.e1706.70.93. Calamo Scrittorio 11.

Callo, che cofa fia, e come si produca 119. Callofa parte del Cervello

10. Sua produzzione 21. Suoufe 22. Calvaria 3.

Cancrena, e suoi rimedi

Cancri onde originati 88. Capo V. Tefta .

Carboni, e loro fumi 68. Carcinomi onde originati 88 Carne perche elevata dalle

Coppe 131. Carnofa Membrana 5. Cauterj attuali 121.122. e

siegue , potenziali 127. 129.

Cefalici 152. Spiritofi 153. Appropiati 15 4. Cerebello 9. 10. 11.

Cervello 9. Difficoltà intorno al suo uso 17. Non neceffario alla vita 19: Quale fia il fuo ufo 19. 22. Produzzione della fua

fostanza midollare 21. Suo Cuotimento 54. Chilo denfo 63. Disciolto 65.

Chimica da quali fostanze cava li Spiriti 83. Chirurgia, che cofae; quale la fua Cura; e quali ajuti prepari alla Apo-

pleffia 111.112. Cibo quale convenga agli Apoplettici 160.

Cicatrizanti 113. 115.116. Circolazione del Sangue incessante, e sua necessità 43. ajutata dalla Refpi-

razione 71. Clima diver fo 101.

Coagolo d'Umori 63. Colliquazione de' Sali 95,

Dcl

Conclusione del Trattato Condensazione V. Densità. Conditi 155. Confenso dell' Aria à noi interna, 6 efterna 78.79. Contigui mossi come continui Contrazzione de' Muscoli Contusione V. Percossa. Del Capo 53. Sua cura 113. Dello flomaco 5 4. Convulsione 57. Del Cuore 59. Idiopatica, Simpatica 60.Della dura Madre 60. Delle Vene , Arterie , Vasi linfatici, e Midulla. oblongata 61. Delli Muscoli Temporali 163. Coppe 130. Loro forza 131. E perche convengano, e quando scarnificate 132. Corde, ò Funi essempio de' Muscoli 26. Corpi differenti 98. Corticale parte del Cervello . 10. Cranio 5. Rotto 56. Sua Cura 117. Crifteo 140. Cura della Apoplessia 109.

Chirurgica 111. Medica

134. Presentanea 134.

Del Nitro 90.

Dictetica 159. Preserva-

Cute 4. Cuticola, e sua origine 3. Cuore 34. Sue Auricole 29. Ventricoli 3 1. Valvole 31. e sieg. Lacerti 33. Vasi; Adipe , e fostanza 34.35. Membrana esterna, O. interna 34. Sistole 33. Diaflole 35. U fo 36. Mo-10'37. Essempio 38. Origine del suo moto 37. Suo stato naturale 39. Effetti, & uso del moto 40. Sua Convulsione 5 9. 60. Languore, e Paralisia 62. Suoi Polipi 63. Cuori, che palpiteno divelti

'n

dal Corpo 39.

DEcotti, quuli siano, e
perche convegano 147.
Quando 148. Eloro Cautele 149.
Oeliqui, 46. Nella Estate
Oec. 81.
Densità delle parti suide,
del Chilo 63. Del Sangue,
delle linse; del Sugo ner-

veo, e che cosa cagiona 64. Densità dell'Aria esterna, O interna 76. Nel San-

gue

que produce l'Apoplessa Denfità delle essenze nitrose de' Spiriti animali 84. Delle essenze solfuree de medefimi 85. Diastole della Dura Meninge 7. 9. 37. 38. 39. Del Cuore 35. Dieta 159. Differenze della Apoplessia 49.De Corpi 98. Disficoltà intorno l'uso del Cervello 17.e siegue Disgiungimento de principj del Sangue 79. Disposizioni varie de' fluidi Distintivi segni della Apopleffia 47. Distretto di Roma, e suoi Minierali nocivi 95. Diversità de' Corpi 98. Di Aria 101. Dormire fuori di Roma in certi tempi perche pregiudiziale 102.

Dura Madre V. Meninge .

Lastica forza dell' Aria donde deriva 77. Emollienti 126. Emorragia 66. Che cofa è;

dalle Vene, dalle Arten rie, e suoi Rimedi 145. Endemica Apoplessia 50. Epidemica Apople/fia 50. Errini 146. Eschera, che cosa sia 126. Esito involontario delle fecce, e delle Orine 106. Espirazione, e suo uso 71. Estatazioni della Estate no. cive 68. Estive esfalazioni della Terra 68. Estivi calori come producano le Apople fie 81. Corrompono le frutta 81. Evacuanti 139. Evacuazioni 161. Euaporazioni Solfuree 68.

Acoltà animali manchino 104. Falce melloria 7. Fascia reticolare de vasi sanguiferi 19. Fasciature 118. Febbri maligne di Ariain Roma 100. Donde derivano 101. 102. Terminano in accidenti Apoplettici 100.103. Fecce, e loro esico involontario 106.

Fenomeni , à Accidenti , che accompagnano l'Apopleffia,e loro spiegazione 103. e siegue . Ferita, che cofa è ss. Che cofa fa in Testa 55. Sua Cura III Fermentazione gue 73.74. Promossa dal nitro aereo 75. Impedita da' Venti Settentrionali 80.81. Ferri infuocati 121. Loro effetti, per li quali convengono in tutte le Apople/fie 122. 123. Fibre spirali del Cuore 35. Fievolezza delle parti solide 61.62. Fluide parti V. Umori. Fomenti 155. 158. Fontanelle 120 Forte Apoplessia 49: Impossibile à curarsi 133. Fortissima Apoplessia 49. Frattura ò Rottura , che cofa è 56. Sue spezie nella Testa , e che cosa produce 46. Sua cura 117. Freddi, che in campagna affiderano li Viandanti 81. Fregazioni 130. Frequenza delle Apoplessie - 70. 94.

Frutta immature 97.

Fulmini, e loro fumi 68. Fumi de' Carboni , de' Fulmini , delle Voragini , de Vini, della Terra nell' Estate 68. Funi essempio de' Muscoli 26. Fuoco rimedio nella Apoplessia 122. Nelle piante de piedi 124. Eli in Campagna, che J assiderano li Viandanti Giovani ridondano di parti folfuree 98. Giudizi o nel Medico per curare l'Apoplessia 133. Glandola Pituitaria, e Pineale 11. Glandole 17. 18. Miliari 4. Graffo 4. Del Cuore 34.36. Datidi nella pia Madre Idiopatica Apopleffia 49. Convulsione 59.60. Imminente Apoplessa da che fi conofca 47.

Incarnanti 118.

degl'integumenti

Incisione

nelle fratture del Cranio 117. Delle Arterie, e delle Vene per il Salaffo 120. Indicazioni Universali Chirurgiche 111. Mediche Infermità da che dipende 99. Intelletto come manchi 104. Inverno che cofa cagiona agl' Vomini , alle Frutta , O. alli Vegetabili 81.

Irritazione de' Nervi che fa Ispirazione, e suo Uso 71. Istorie de Casi accaduti 163. 164 e fiegue .

Acerazione de' Vafi, che 11253. Lacerti, ò colonne del Cuore 33. Languore delle parti solide 61.62. Del Cuore, della Dura Madre, de' Vafi 62. Lastre di Ferro infuecate rimedio per l'Apoplessia L avativi, quando convengono, quali con che cautele 140. Legature, e che cosa operino

130. Leggiera Apoplessia 49.Difficile à curarfi 133. Legitima Apoplessia 49. Lenienti 139. Linfa , e suo spirito 22. Suoi difetti in denfità 64. In Scioglimento 66. Linfatici vafi 10. 12. Loti naturali , O Artificiali 151.

#### M

Agnesia bianca 89. VI Male in che consista 99. Come dipenda dall' Aria V. Aria . Masticatori , e come operino 143. Quali convengano e quando 144. Medicina , e fue Armi 109. Medico, e Jua Prudenza, e nece/fità 112. 133. Membrana 4. Adipofa 4. Carnofa 5. De' Mufcoli 25.26. Memoria come manchi 104. Meningi 6.e siegue . Neceffarie alla Vita 19. Sono una dilatazione delle Arterie 20. Dura 7. Tenue 7. Media 8. Loro Seni 7. Moti 9. 37. 38. 39. Lora flato naturale 39. Con-

Z 3

vulse 60. Rilassate, e Paralitiche 62.Offese 58. 117. Loro polipi 63.

Meteora osservata 91.

Metodo Chirurgico, con cui fi cura l'Apoplessa 111. Metodo Medico 133. Dietetico 159. Preservativo 162.

Midolla oblougata 11. 12. ciò che vi è di nuovo osservato 13. e segue sino alla pag. 22. Spinale 11. 14. e siegue. Strangolata 61. Minierali del Distretto di

Roma nocivi 95.
Mescolamento de principj
del Sangue 42. 43. Ajutato dalla Respirazione

Morte da quali parti offese dipenda 2.

Moto animale come in noi si faccia 25.27. Volontario, e naturale 27.

Moti de' principi del Sangue 42. 43. Ne' contigui essere come ne' continui 92. Quali debbano essercitarsi dagli Apoplettici 160.

Muscolo che cosa è 25. Similitudine del loro adattamento, e della loro contrazzione 26.27. Muscolo succutaneo 5.

N

Arcotici fumi quali fiano 67. Offendono le parti spiritose 67. 68.

Natura doviziosa de' cagioni de' Mali 82.89.

Naturali Moti 27. Nervi; loro essenza, e principio 15. Fine 16. Della Midolla oblongata 15. Della spinale 16.

Nerveo fucco 82.83. Mancante 80. Fissato 84.85. Colliquato 90.91.

Nitro dell'Aria, portato nelle Vene, lasciato nel Sangue, e sua uso 73. Suo spirito motore del Sangue 73. Da chi, e come si addensa 84. Alchalizato 89.

Nitrofa essenza V. Nitro. Nuove osservazioni nella Midolla oblongata 13. 14. Nutrizione come si faccia

44.

0

Ccasione che cosa è 124. Occipite 3. Occulte cagioni della Apoplessia spiegate 93. Odorosi profumi 151. Oggetto sensibile 23. Opiata 155. Opinioni diverse intorno P Apoplessia donde 52. Opio che cofa è 67. Perche fà dormire 67. Induce la Morte 68. Orecchiette del Cuore V. Auricole. Organi sensitivi 24. Orifizj del Cuore 31. Orina involentaria 106. Orinoso spirito pregiudiziale 84.86. Ossa, e loro costruttura 6. Osfervazioni nuove anatomiche 13.Di sperimenti chimici 84. 85. Di Meteora 91. De' Cadaveri 164. e fiegue .

P

Papille Malpighiane 4.
Paralifie 49. 135. Che
fuccedono nelle parti opposte alle offese della Testa

57. Del Cuore 62. Parti, che sogliono offenders nella Apoplessa 2. Parti scristive 24. Paffoni dell' Aria 76. Pa/fioni dell' Animo 51. Da fuggirsi 161. Percossa che cosa è 53. Nello stomaco, e nel capo che cosa produce 54. Sua cura Pericardio 28. Suo siero 29. Pericranio 5. Perioftio . Perspirazione insensibile 4. Ne' polmoni 71. Petto, e sue Parti 28. Pia Madre 8. Piaghe come si medicana 114.116. Pilole 155. Pleficoroidi 10. Polipi del Cuore 63. Ne' feni della Dura Madre 64. Polfo, e sua origine 41. Suo Vizio, e differenze 106. Polveri 155. Prattica, à cura dell'Apoplc/fia 109. Presentanea cura 134. Presente Apople sia come si. conosca 47. 48. Come si cura 121. e fiegue.

Preservativa cura 162.
Principj del Sangue 42.
Mischiati dalla Respirazione 71. Fatti morbosi
87.88.89.
Prosposici segni dell'Apoplessa 48.

Prudenza nel Medico per curare l'Apoplessia 133. Purganti 139. Quali convengono, e quando 140.

R Arefazzione V.Rarità. Rarità dell' Aria 76. Esterna, O interna 76. Produce l'Apoplessia 79. Raschiatoj ripruovati 117. Repellenti 157. Respirazione, e sua necessità 70. Che cofa è; costa di due moti, che cosa produce 71. Suo uso principale 72. Viziata 105. Rete, à fascia reticolare de' Vasi sanguiseri 15. Nervosa esterna 16. 24. Rilassamento dell' Ano, e della Veffica 106. Riposo quale dee essere 161. Risolventi 113. Roma, e suo sito 94. Sua Aria 95. Romane Apoplessie 70. 93.

Perche più, che in altri Paesi 94. & c. Perche nel le determinate stagioni 96. Perche non universali 98.

Rottura V. Frattura .

- 5

Salasso, che cosa sia, e quando convenga nella Apoplessa 119. à chi convenga, e per dove 120. e come 121.

Sale da chi si scioglie, e come nuoce 90. 91. Austero 97.

Salivazione 143.

Salute in che consista 98.
99. Dipende dall'Aria

Sangue, che cosa è; suoi principi, e moti 42. 43. Suoi usi 44. Coaguli 63. 64. Scioglimenti 65. Sconvolgimenti 92. Riceve P. Aria 72. 74. Il suo nitro 72. Condensabile ne principi tenui 84. 85. 87. 89. Schiegge delle ossa, che fanno 57.

Scioglimento, che cosa è; del Chilo, del Sangue degl altri Umori 65. Che cagiona 66.

Scir-

Scirri onde originati 88. Sconvolgimento de' principi del Sangue 92. Scottatura, che cofa è 125. Differenze 125. Sua cura 126. Scuotimento del Cervello 54 Segni cofa siano, e quali quelli dell' Apoplessia 47. Seni della Dura Madre 7. Loro Polipi 63. Sensazioni come in noi si facciano 23. Come manchino dalla 57. alla 63. Sensibile corpo 23. Sensitivo Organo 24. Senfo V. Senfazione . Separazione della fostanza midollare del Cervello 21. de' principj del Sague 79. Serviziale 140. Settentrionali luoghi perche Aerili 8 1. Setto lucido 10. Setto medio Siero del Pericardio 29.36. Delli Ventricoli del Carvello 22. Simpatica - Apople/fia Convulsione 60. Sinapismi 128. Sincipite 3. Sirocchi di Roma perebe nocivi 95. . Siroppo 154.

Sistole della Dura Madre 9. 37. 38. 6.c. Del Cuord Solchi del Cranio 7. Solfurce parti dell'Opio 67. Parti del Sangue 42. Parti Spiritofe 82.83.86. Condensate 85.86. Solide parti, quali sieno 59. Convulse 59.60. Languide 61.62.Offese dalli narcotici 67. Sonno donde derivi 67. Che cofa operi 101. Quale debba effere negli Apoplettici 161. Sopposte 142. Softanza Midollare del Cervello 10. Come fi separi 21. Sottoposti alla Apoplessia Spinale Midolla 14.15.Spinale Arteria, e Vena 1 .. Spiriti Vitali, & Animali 9. Come irradiano li nervi 9. 21. Non fi separano nel Cervello 18. Dove , e come si separino 19.20.6. Estenza de medesimi 82. Loro origine 83. Came si addensano 64. Come si sciolgano 65. Sono composti di doppia essenza volatile 82. Come fi condenla-

Jano 85. Spiriti di Vino 83. Solfurei addensati 86. Di Nitro 83. Motore del Sangue 73. Come si porta alla Testa, e si condensa 84. Di Linfa 22. Di Sale Armoniaco, ò di Orina pregiudiziale 84.86. Sporadica Apoplefia 50. Spuma alla bocca 105. Spuria Apople Jia 49. Sternutatori 145. Quando e perche convengano 146. Sternuti come succedano 145. Stillicidi del Sangue 66. Stomaco percosso 54. Stramazzone cadere 104. Strangolamento delle Vene, delle Arterie, de' Vasi linfatici, della Midolla oblongata, de nervi ste si Stravasamento 61.66. Strie del Cervello 10. Adipose 4. Nel Cuore 29. 36. Strume onde originate 88. Strupicciamenti 130. Stufa cagione de' deliqui 81. Secca 150. Umida 151. Succo nerveo V. Spiriti Animali suoi difetti in spef-[czza 64.85. Sudori, e loro scaturigine 4.

Suffumigj 151.
Suppuranti-113.
Suppurazione 113.
Suture 6.
Syderatio Hippocrate quid
fit 49.

Artaro calcinato 89. L Tatto senso, e suo Organo 4. Tegumenta universali 3. Tempia 3. Temporali offa 6. Muscoli incisi 117. Convulsi 136. Teorica della Apoplessia, e Ineparti 1.45. Termini de' Nervi 16. Termometro, e sua considezione 78. Terra, e sue essalazioni 68. Terremoti, e loro fumi 68. Telchios. Testa Umana sua descrizzione, e divisione Anatomica 2. Sue parti continenti comuni 3. Sue parti proprie s. e siegue . Testa percossa 53. Sua cura 113. Ferita 55. Sua cura 119.Sua Rottura 56.Sua cura 117. Testes Gerebri 11. Tofi onde originati 88.

Tonache delle Vene 40. Delle Arterie 41. Torcular Herophili 10. Tramontane di Roma come nocive 95. Trapani, e loro ufo ripruo-

vato 117. Traspirazioni, e loro scaturigine 4.

Tumori 64. Loro spezie differenti donde nascano 88. 89. Lora cura 113. 114.

7 Alvole del Cuore 31. Quali, e quante 32. Delle Vene 40. Vapore narcotico quale fia 67. Delle Voragini, de'Vini O.c. 68.

Varici 61. Vafi roffi 40. Zinfatici 12. Escretori 4. Vasistrango-

lati 61. Vecchi ridondano di parti faline, e soggiacciono alle Apople fie 98.

Vegetabili seccati dall'esremo del Caldo, e del gelo 81.

Veleni, che si generana nel Sangue 92. 93.

Vena, che cofa è, fue Tonache, e Valvole 40. Stran-

golate 61. Jugulari 11. Ventricolo V. Stomaco. Ventricoli del Cervello 10.

11. Del Caore 31. Vertice 3.

Vellicante 127. Cautele, e.

formole 128. Viandanti affiderati dalli

geli 81. Vigilanza della Santità di N. S. P. CLEMENTE XI.

Vigilie donde derivano 67. Vinaccie 151.

Vini di Roma , loro fumi 68. Come fi mutano 88. Vini

asciutti 97. Loro Spiriti . da chi condenfati, e come 85. 86. Spiriti folfurei come quelli del Sangue 82. Vita da quali parti dipenda

2. In che consista 44. Ulceri come si medicano 114. 116.

Umori quali sieno 63.Densi, e coagulati 63. 64. Di-Sciolei , e fluidi 65.66. Unzioni 153.

Voce come si fa , e come manca 104.

Volontà come manca 104. Volontarj moti 27. Volto 2.

Vomiche nel Cervella 10. nele altre Viscere 114. 200Vomini irrigiditi dalle Tra- Ujtione V. Scotttatura. montane 81. Vulnerarj 113.116.

Vemito come, e quando fi debba procurare 137. 138.

Vomitivi 137. Quando, e perche convengano 138.
Voragini, e loro fumi 68.

|   | Pagina   | Linea   | Errori         | Correzioni        |
|---|----------|---------|----------------|-------------------|
|   | 10       | 6       | leccante .     | fecante           |
|   | 12       | 13      | candice        | caudice           |
|   | 22       | . 24    | con lifcie     | così lifcie       |
|   | × (40)   | 31      | acpagnata      | accompagnata      |
|   | 24       | 31      | ne di          | ne a              |
|   | . 29     | 19      | quantam        | quanta            |
| 6 | 38       | 22      | in modo,       | in modo che       |
|   | 47       | . 19 .  | . manum -      | manaum            |
|   | 48       | 11      | Lo Stertore    | Il russare        |
|   | 58       | 27      | opprino        | opprimono         |
|   | 72 .     | 28      | connella       | convessa .        |
|   | 64       | 24      | effi           | effa              |
|   | 75       | 28      | l'accentibile  | l'accendere che   |
|   |          | 34      | Mortalibus     | fi mortalibus     |
|   | 77       | 30      | E di più       | E da quì          |
|   | 79       | 29      | conferve       | conferva          |
|   | 79<br>81 | 13      | Maturi         | Mature            |
| - |          | 34      | dell'albero .  | dali'aibero       |
|   | 82       | penult. | per le         | delle             |
|   | 83       | 2       | e somiglianti  | e con fimiglianti |
|   | 96       | 20      | le accadeffero | accadessero       |
|   | -        | 21      | Apoplessie     | le Apoplessie     |
|   | 112      | 26      | quello, che    | quegli ciò, che   |
|   |          |         |                |                   |



